# VESPUCCI REPRINTS, TEXTS AND STUDIES VI

Paesi Novamente Retrovati & Novo Mondo 1508 in Facsimile



Digitized by the Internet Archive in 2016



# VESPUCCI REPRINTS, TEXTS AND STUDIES VI

PAESI NOVAMENTE RETROVATI & NOVO MONDO 1508
IN FACSIMILE

# VESPUCCI REPRINTS, TEXTS AND STUDIES THE CYRUS H. McCormick Publication Fund of the Princeton University Library

The Vespucci reprints, texts and studies had their origin in the gift to the Princeton University Library by Mr. Cyrus H. McCormick '79, of Chicago, of eight tracts relating to Vespucci, purchased from the Hoe library.

Mr. McCormick's attention was called to the fact that the Vespucci problem is one useful to set for university students who are being trained for research in American History, and that for this purpose the main need is for reliable copies of actual documents, originals being scarce and facsimiles not generally accessible. On this representation the Library administration was authorized to publish any of his gifts in facsimile and to add to them such other basic documents as might be useful and obtainable, forming a convenient uniform series of documents for teaching or research in unpretentious form for practical use.

The following numbers have been published or are in press:

- 2. The Soderini letter, 1504; facsimile.
- 3. The Soderini letter, Florence manuscript; facsimile.
- 4. The Soderini letter, Critical translation with introduction by Professor G. T. Northup of Toronto University.
- 5. The Mundus Novus or Medici letter translated by Professor G. T. Northup.
  - 6. The Paesi novamente retrovati 1508; facsimile.
  - 7. The Sensuyt le nouveau monde, 1515; facsimile.

Provision has also been made for publication at an early date of other items as follows:

The Mundus Novus or Medici letter, facsimiles of all editions of the Latin text which can be had for reproduction, together with a critical bibliographical study of these editions by George Parker Winship, Librarian of the Widener Library of Harvard University.

The Von der new gefunden Region.

The Latin version of the Soderini letter, etc.

# Paesi nouamente retrovati & Novo Mondo da Alberico Vesputio Florentino intitulato [1508]

Reproduced in facsimile from the McCormick-Hoe copy in the Princeton University Library

PRINCETON UNIVERSITY PRESS
PRINCETON

LONDON: HUMPHREY MILFORD OXFORD UNIVERSITY PRESS

1916

Published October, 1916



Paesi nouamente retrouati. & Nouo Modo da Alberico Vespu tio Florentino intitulato: al MAS LAVERO de Media

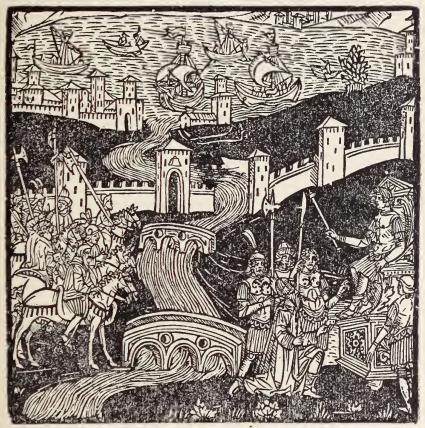

Di faniera Ma Allah

PAESI NOVAMENTE RETROVATI
PAGE 1

| El primo che ha trouato la naulgastone per Loceano uerso mezo                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dl. Cap.i. Le coseche inuitoreno el.D. Alouise da Ca da Mosto in la nauiga.                                                         |
| tione ale terre de Negri. Cap.ii.                                                                                                   |
| tione ale terre de Negri.  Michmo che se parti prima le Galiei que uenti serueno al spars                                           |
| tire del streto de zibelterra.  Cap.iii.                                                                                            |
| Porto sancto co la distária: & doue nasce el sangue de drago: & in                                                                  |
| che mo se sa: Ité el meglior mele che se possa trouare. Cap.issi.                                                                   |
| Mocricho porto de la medera co la distatia da porto sco. Cap.v.                                                                     |
| Medera quello che signissica: & colombi saluatichi che non sugeno                                                                   |
| lasbecto del homo. Item pauoni bianchi:zucchari de una cotta:                                                                       |
| laspecto del homo. Item pauoni bianchi: zucchari de una cotta: & uue che hanno li graspi tre palme che se maturano la septima       |
| na fancta. Cap.vi.                                                                                                                  |
| Canariemfole.x.con la distantia da la Medera. Cap.vii.                                                                              |
| Oresello herba da tengere: & cordouani impersectione: Idolatri de                                                                   |
| tre Isole & la piu alta insola del mondo. Item signore de dicte                                                                     |
| isole: & costumi multiplici e marauigliosi: che nesuno torria per<br>moiere uergine: che prima non sia dormita con el Signore: e la |
| moiere uergine: che prima non lia dormita con el Signore: e la                                                                      |
| serulita de le dicte Isole. Cap.viii a                                                                                              |
| Capo biancho con la distantia dele canarie. Item colfo darzin &                                                                     |
| Bianca: Garza: Cori; & Arzin insole. Terre arenose: Hoden sca                                                                       |
| la de barbari. Cap.ix.<br>Li costumi & uiuere de Hoden: Attanbutu con li animali che li na                                          |
| feeno. Item le mercantie de la ifola Darzin: & caualli che le com                                                                   |
| mutano in tauti schiaui.  Cap.ix.                                                                                                   |
| Quello faceano nortogallesi nel lor gionzere ad arzin. Dio da sec                                                                   |
| Quello faceano portogallesi nel lor gionzere ad arzin: Rio da les nega & azenagi con soi costumi. Item ladri: buzari: & traditori   |
| mazor del mondo. Cap.x.                                                                                                             |
| Como lesemine grasse con grá tette sonno molto apresiate. Ité le                                                                    |
| prime naue che foreno uilte da zenagi credeão folleno animali.                                                                      |
| Tagaza doue se carega molta sale: & del imperio de Melli con sue                                                                    |
| distance ex homini che stano sotto lo equinotiale che fanno mer                                                                     |
| cantia de sale senza uederse à parlarse co contrahenti. Cap.xi.                                                                     |
| Como lo imperatore de Melli determino uedere un de quelli mer                                                                       |
| cadanti che non se lassauano uedere : & homini che hanno ci la                                                                      |
| bro de sotto insino a mezo el pecto. Item li lochi doue venne lo                                                                    |
| Oro: & doue se usano porzelette per monete. Cap.xii.                                                                                |
| Doue li ricchi sonno piu honorati con lo habito dele donne: & ar                                                                    |
| me del paese: doue non cade piozza se non tre mesi de lanno: co                                                                     |
| el grannumero de locuste; che pare una nuola. Cap, xiii.                                                                            |

| Rio de Senega disiungente la terra sterile da la fertile: & li homini                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beretini da li negri. Cap.xiiii.                                                                                                          |
| Li habitatori ala ripa del río de senega e capo uerde: come creas                                                                         |
| Li habitatori ala ripa del rio de senega e capo uerde: come creat<br>no el suo signor co li sui riti & usuere uerso de le sue moier.c.xv. |
| Fede de li primi Negri con el suo uestire. Cap.xvi.                                                                                       |
| Hoi uerbosi e gra busardi:inganadori:e amici de sorestieri.c.xvii.                                                                        |
| Coe cobatteno iliemi: & le lor arme. ltem regno de gabra.c. xyiii.                                                                        |
| Regno de senega con soi consini. Cap.xix.                                                                                                 |
| Del signor Budumel & mercantie sue. Cap.xx.                                                                                               |
| Como.D. Alouise ando ad Budomel: & prouo alcuni gran noda                                                                                 |
| dorl. Cap.xxi.                                                                                                                            |
| Cafe & uilazi de Budumel con sue moiere. Cap.xxii.                                                                                        |
| Compagnia de Budumel con el fito de la fua cafa. Cap.xxiii.                                                                               |
| Costumi de subditi de Bu.in salutarlo & honorarlo. Cap.xxiiii.                                                                            |
| Moschea de Bu.con el modo de sacrisicare & usuere. Cap.xxv.                                                                               |
| Legume & biaue del regno de sénega in iii, mesi se madurano &                                                                             |
|                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |
| Olio con.iii.lue pprieta & frueti de diuerfe forte. Cap.xxvii. Bisle che ingiotissino una capra & incantadori de fille.Cap.xxviii.        |
|                                                                                                                                           |
| Varit animali prefertim Elelanti & ziraffe. Cap.xxix.                                                                                     |
| Papaga & molte sorte de Ocelli: Oche: & Galline. Cap.xxx.<br>Mercato con sue negotiatione & gente marauigliandose dela bia                |
| cheza de christiani. Cap.xxxi.                                                                                                            |
|                                                                                                                                           |
| Caualli che moreno per grafleza con suoi strami & incantadori de caualli.                                                                 |
|                                                                                                                                           |
| Femine loconde in canti & balli: co cose alhor grande admiratio                                                                           |
| ne. Cap.xxxiii.                                                                                                                           |
| Strumenti da sonare: & Regno de Gambra: capo uerde doue se                                                                                |
| congionseno Anttonioto Genouese & Alouise da ca da Mos                                                                                    |
| Ro. Cap.xxxiiii.                                                                                                                          |
| Colfo de capo uerde con tre isole: & Bio siume & costumi de li ha                                                                         |
| bitanti. Itemde la carta da nauigare prima composta: & de Tur                                                                             |
| cimani: Cap.xxxv.                                                                                                                         |
| Vna gran siumera & que cosa sia almadie. Cap.xxxvi.                                                                                       |
| Contracto de le Almadie con nostre naue. Cap.xxxvii.                                                                                      |
| Deliberatione de li capitanei coli li marinari. Cp.xxxviii.                                                                               |
| De la tramontana: & sei altre Stelle: con lo inuerno. Cap.xxxix.                                                                          |
| Del paese de Gambra: & come Alouise & Antoniotto scomenzo                                                                                 |
| rono unaltra nauigation & lochtche scorreno. Cap.xl.                                                                                      |
| Le do palme: rio de gambra isola de saucio Andrea: & Signori                                                                              |
| i≰ 1!                                                                                                                                     |

| de quelle parte.                                                                                      | Cap.xli.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Presente dato al Signore Batimansa: & mercantie deli:c                                                | on li remi  |
| diuerli da li noltri.                                                                                 | Cap.xlii.   |
| Costumi & habiti de le gente. Item Arbori grossissimi &                                               | modo de     |
|                                                                                                       | Cap.xliii.  |
|                                                                                                       | Cap.xliiit. |
| Río de calamanfa con la distantia de gambra.                                                          | Cap.xlv.    |
| Capo Rosso: Rio de sancta Anna: Rio de san Dominico                                                   | o:fiumera   |
|                                                                                                       | Cap.xlví.   |
| Retorno in la Spagna a faluamento.                                                                    | Cap.xlyii.  |
| Chi scopreno noui paesi: Rio de Besegue; capo de uerga                                                | con dix     |
| stantia da loco a loco.                                                                               | ap.xlviii.  |
| Capo de Sagres con alcune altre denominatione de cap                                                  | i: & Rii:   |
| Itemde isole & costumi de homini & donne che hanno                                                    | rlabri &    |
|                                                                                                       | Cap.xlix.   |
| Fiume dele palme: Rio de li siums: capo de molte.                                                     | Cap.l.      |
| El núcro de naullii spartiti da lis boa capitáeo uasco: & q                                           | uádo tor    |
| noreo li balonieri a lisboa remasto uasco a capo uerd                                                 | e.Cap.lí    |
| Dela egritudine deli nauiganti: & de una noua terra: & fi                                             | umera do    |
| ue e molto Oro.                                                                                       | Cap.lii.    |
| Sito d'calichut: & como se batizão alli christiai. Ité de Re                                          | & desua     |
| cabora & ornameti co labaliada del capitaneo al Re.                                                   | Cap, lili   |
| De li mercadăti: & li gouernatori del re. Item de speciar                                             | e & doue    |
| nascano con sue monete.                                                                               | Cap.liiii.  |
| Quanto qui stetteno christiani. Item del numero de le na                                              | we:che la   |
| trasscano: come son facte: & come nauigano doue e la                                                  | calamita:   |
| quello che li se uendeno le speciarie con el pagar de la                                              |             |
| & zoie de la portate in portogallo.                                                                   | Cap-lv.     |
| Mare rosso: la meccha. Itemel Monte Synai: Maluagi                                                    | le in calls |
| chut:& che gia anni.lxxx.gente che la nauigareno.                                                     | Cap.lvi.    |
| Cibo che usa il re & populo de calichut & pessi & caualli                                             | del paes    |
|                                                                                                       | Cap.lyii.   |
| Como il re caualca co li soi. Item habito de christiani mo                                            | ri: œ la di |
| stantia de lisbona a calichut: & quanto tempo stanno i                                                | ulazo to    |
| el numero de le isole scoperte per el rede castiglia: & la                                            | Cognitio    |
| ne che hanno de iesu christo & del papa.  De la sua iustria: doue nasceo le speciarie: & uno habitato | Cap.lviii.  |
| De la matamenta mone naice o le speciarie: & uno nabitato                                             | Capilin     |
| ue se trouano molti zaffili.                                                                          | Cap.lix.    |
| De la terra judaica: & doue habita el Prete Ianni.                                                    | Cap.lx.     |
| Templo de cose diaboliche: strumenti da nauigare,                                                     | Cap.lxi.    |

Elefanti da cobatter: & dl red portogallo & sua fantasia. Capalxis. Armara del re Manuel: douc configno impersona lo stendardo al suo capitaneo co suo usazo de tempo in tempo. Cap.lxiii. Come per gran fortuna scorseno le naue. Cap.(xíííí. Doue so facto uno altare: pane de radice con usanza de hoi par dí. Cap Jxy. Papagalli de molti colori: & un gran pesse: con una noua terra di Cap.Ixyi. scoperta. De una cometa & submersion de titi naue. Cap.lxvíí. Come el capitaneo parlo al cusin del re de melidi. Cap.lxviii. Come el capitanco uene a parlameto co el Re de chiloa hauto el faluo conducto: Cap.lxix. Del presente mandato al rede melindi con la littera del Reporto Cap.lxx. gallo. Del mare rosso & persia con la meccha & agradida. Capilxxi. Como el capitaneo ando dal re de calichut. Cap.lxxii. Habito del re de calichut in la residentia. Cap. Ixxiii. El presente dato al Rei& el descontio tra li saggi. Cap.lxxiiii. Cap.lxxy. Costumi.iiii.cose de calichut. Deli mercadanti: & de le specie al cairo in alexadria. Cap.lxxvi. Occisione tra christiani & mori. Cap.lxxvii Cap.lxxviii. Como le naue andoreno a caricare a cuchin. Regno de canonó doue li xpiani foreno ben uisti. Cap.lxxix. Naue rotta nel colfo de Melíndi. Cap.lxxx. Retorno dele naue asaluamento inlisbona. Cap.lxxxi. Del peso & monete che li se usano. Cap.lxxxii. Lochi donde uengono le speciarie a calichut. Cap.lxxxiii. Como il Re d Spagna armo quatro nautlita colobo. Cap.lxxxiiil. Inaudite: sole retrouate per colombo. Cap.lxxxv De zoanna mela & spagnola doe grandissime isole. Cap.lxxxvi. De la condition de la isola spagnola. Cap.lxxxvit. Costumi de canibali. Cap.lxxxviii. Costumi de li isolani de la isola Spagnola. Cap.lxxxix. Homini lassati da colombo per inuestigare la isola. Cap.xc. Tornato colombo in spagna so chiamato Admirante del mare:& il Re glie aparechio unaltra armata. Cap.xci. Come lo admirante : partito trouó díuerse Isole. Cap.xcii. zonto lo admirante ala isola spagnosa trouo morto li soi homini che li lassò. Cap.xcii. El fradello delo Admirante ando avindicarse de li soi homini con

| tra del Re e uarie cole li incontro.                                                | Cap.xciiil  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fiumera de lo Oro & molte altre cose retrouate.                                     | Cap.xcv.    |
| Castello edificato dallo admirante in la isola.                                     | Cap.xcvi    |
| Edificato la Roccha de san Thoma Ladmirante ando                                    | ala minera  |
| deloro.                                                                             | Cap.xcvíí.  |
| Cose marauigliose retrouate per lo admirante.                                       | Cap.xcviii. |
| Come li re dela isola spa.tutti sorono sacti tributarii.                            | Cap.xcix.   |
| Li Re che rebelloreno per mal portamento da spagno                                  | li. Cap.c.  |
| Forteza edificara ala minera de loro chiamara Aurea.                                |             |
| Tre naue Spagnole gionte con uictuaglia comandar                                    | eno che se  |
| habitalle le caue de loro: & che il Re: el ql hauia mor                             |             |
| mini gliefosse mandato.                                                             | Cap.cíi.    |
| Como quel re de le caue da loro so sacto tributario.                                | Cap.ciíi.   |
| Como foreno superati quilli Resche se crano rebellati                               | . Cap.ciii. |
| Noue Isole con uarieta de gente & paesi per lo admi                                 |             |
| uate.                                                                               | Cap.cv.     |
| El tornare delo admirante ala Isola Spagnola.                                       | Cap.cvi.    |
| El desordine chetrouo lo admirate de li soi in la isola.                            | Cap.cvII.   |
| Como lo admirante so mádato in ferri con suo frate                                  |             |
| gna.                                                                                | Cap.cviii.  |
| Alonso Negro compagno dello admirante trouo isc                                     |             |
| con diuerfi costumi & paesi. Lochi bellissimi & costumi de diuerse natione retrouat | Cap.cix.    |
|                                                                                     | Cap.cx.     |
| fo Negro.<br>Retorno de Alonfo Negro co molte perle in Spagna                       | e coe com   |
| bate con canibali.                                                                  | Cap.cxí.    |
| Nauigatione de Pinzone compagno de lo admirante                                     |             |
| uento.                                                                              | Cap.cxíi.   |
| Pinzone gionto al mare de lacqua dolce trouo uarieta                                | de isole &  |
| diuerle cose.                                                                       | Cap.cxiii.  |
| Epistola de Alberico Vesputio per prohemio.                                         | Cap.cxiiii. |
| Ordine renuto dela natigatione con el rempo.                                        | Cap.cxy.    |
| Distantia dal capo uerde al loco doue capitoreno.                                   | Cap.cxvl.   |
| Natura & costumi de quelle gente.                                                   | Cap.cxvii.  |
| La fertilita de la terra & qualita del cielo.                                       | Cap.cxviii. |
| Le notate stelle de quello polo antartico.                                          | Cap.cxix.   |
| Cose in quello hemispherio ali philosophi repugnani                                 |             |
| Forma de la quarta parte de la terra retrouata.                                     | Cap.cxxi.   |
| Como questo libro e intitulato terzo di.                                            | Cap.cxxii.  |
| Excusarione de Alberico: & la fantasia, che lui ha.                                 | Cap.xxiii.  |

Contra laudatia de chi uol sapere piu che no se couenc.c.cxxiii. Copiade una lutera del.D. Crecico Nuncio dela Illustrissima Six gnoria de Venctia in Portogallo. Cap.cxxv. Copia de la littera: de. D. Piero Pasqualigo Orator de la Iliustrissi ma Signoria in Portogallo doue se contiene una altra, naulga none uerso tramontana. Littera de Francesco de la Saita Cremonese a.D. Pietro Pasquali Cap.cxxyii. go. Littera de li Mercatanti de Spagna ali soi coresponderi.c.cxxyiii. Com: Ioseph so uno de quilli christiani che de poi la occisione in Calichut al Regno de Cuchin ascese nostre Carauelle per Porto gallo & Roma. Cap.cxxix. La descriptione dela qualita & statura de soseph co la sua cita Ca rangonor: laqual altri scriue Carangolo: & que cosa sia Genz tile. Cap.cxxx. Le tre parte de gentil in Carangonor con le ghiclie & modo de facrificare. Cap.cxxxi. Costumi del Rede Carangonor & li principali con le sue donc & ornamenti & doue comenza la India: & doue sonno moltichri Cap.cxxxii. Case del Carangonor: & Pontisice: Cardinali: Vescous & altri sacer dori al gouerno de la loro ecclesia. Cap.cxxxiii. Sacerdoti con li soi habiti & con la consecratione: El sepellire deli morti:le feste loro: & li ualentí homini che hano. Cap. cxxxiiii. Sotto que parte del cielo sia carangonor: & quando hanno lo in/ uerno. Item le naue como sonno satte: & in que paesi nauiga > Cap.cxxxy. Le lor monete: donde uen lo oro: la qualita deli homini con la lon ga uita. Item la fertilita del paese: le arme che usano: & li anima li che hanno. Cap.cxxxvi. Paneherbe & arborí: uno deliquali chiamano Palma che pros duce.iiii.cose marauigliose uidelicer Vino: Acero: zuccaro: & Olio. Cap.cxxxvii. El modo de fare le.siii.suprascripte cose con le speciarie che li nas scono. Cap.cxxxviii. De la cita de Calichut & Re con li habitanti. Item deli soi costus mi:& mercantie:& nostri paesi la nominati. Cap.cxxxix. La descriptione del Regno de Cambaie: & de la Isola Ormus: co molti paesi: & lor costumi: presertim de guzeratti. Cap.cxl. Sito de la cita decambait con molti altri lochi maritimi: & el Re

de dicta cita eon sue speciarie & mercantie.

Del Re Narsindo: & de cumari con alcui altri capi doue e una chie
sia de san Thomaso. Item de sis celebratissime Insole Saylam: &
Taprobane.

Cap.cxli.

#### Finis Tabule communis.

Montalboddo Fracan, al suo amicissimo Ioanne maria Anzolch lo Vicentino. S.:

Volentiere adesso io alderia la opiniõe de alcuni Ioanne maria mio charissimo: liquali ardiscono imbrattarse la bocca contra de Plinio Summo scriptor & recitatore deli altri gravissimi cosi greci como latiní Auctori: existimante chello piu presto cose incredibi le & uane: che de alcuna ucrisimilitudine & ucrita scriua. Et p que sto remerariamente el biasmeno de mendario: persuadendo le per che loro non hanno uisto:ne cognosciuto tal cose:ne se retrouão La questi nostri paesi:che ne anche altroue siano. La opinione dels quali quanto sia sutile & de niuno momento: le presente Nauigas tione in diversi paesi dal nostro continente disiuncte: mai piu per memoria de homo cognosciure apertamente el dechiarano. Doue o ueramente che tu consideri le moltiplice specie de li Animali:de le piante: dele herbe: deli Metalli & pietre: o ueramente la diversità de li lochi: & qualita del cielo: non meno cose admirande: & quasi incredibile se retrouano: che apresso della Naturale historia plinia na. Et se sosseno cosi con pingue & florido stile latino scripte: co moin rude parlar uulgare: & Portogalleselingua: forsi quelle tras pallariano. Como che tu medefimo per la experientia de molte co se: & longa lectione poterai iudicare: & respondere ala temerita de quelli: liquali tanto fogliano credere: quanto uedeno. Laqual cofa azo tu el facci piu uolentier mio amantissimo: ho uoluto che ques sti Viaggi uenghano in luce: & sotto del tuo nome siano publicari Si perche hauendo tu quali tutta la Europa: & gran parte del Alia peragrato: in tanta diuerlita de cole discerne: qual siano piu mara uigliose. Si ancora azoche li audienti & cupidi lectori de cose no ue intendano te da nui & meritamente esser benuoluto: & singus larmente amato. Vale.

TIncomenza el libro de la prima Nauigatione per locceano a le terre de Nigri de la Balla Ethiopia per comandamento del Illust. Signor Inlante Don Hurich fratello de Don Dourth Re de Por togallo.

TEl primo che ha trouato la nauigation del mare oceano uerfo el mezo di. Cap.i.



Sfendo Io Alousse da Ca da mosto i llato el primo: che de la nation de la nobel Citade Venesia sia dimosso a naufgare al mare oceanoidí fori del stretto de zibeltera uerso le parte de mezo di In le terrede Nigri dela bafsa Ethsopia doue in questo mio itinerario, hauendo uisto molte cose nouel & degne de qualche noto: acíoche állikhe de mi haueranno a descendere possino itendere allo sia stato lo aio mio in hauer messo accerchare uarie cosam diversi & nout lochi :che uera méte & icostumit& li locht nfi in com -

paratioe dela cosa per me ueduta & intesa:uno altro mondo sepoteria chiamaresde qua e adunqua pcessosche benemerito sarne al che nota: che come la memoria me seruira; cusi co la pena trascorrero le cose pdicte: le quale se p mi no serano cosi ordinatamente mese:come la materia richiede:almeno no manchero de itegra ue rita in ogni pre: & questo senza dubio/piu psto de mancho dicedo che ultra el uero alcuna cosa narrando. Aduqua e da sapere: che colui che su el primo inuetore de sar navigar asta pre del mare oceano ceão uerso mezo dide le terre de Negri de la bassa ethiopia. lagle dal prio nfo padre Adamo i a non se troua (excepto sállo che séri ue pli.) ch fosse nauigata mai. Saluo al presente e stato lo Illust. Si gnor ifante don hurich de portogalio fiolo che fodel illustre don zuäne Rede portogallo: El qual Signor Infante don hurich : benchede la sua uirru molte cose notande se poteria direttuto ne pasfo: Solo a dechiarare che esso so dato tuto ala militia del nostro Si gnor iesu xóo in guerizar a Barbari k combatere per la sede :non uolse mi preadere donna: sotto grande castita observandose in sua zouentu: molte cose dignissime in bataglia de morise per sua propria persona per sua industria sece degne de grande memoria:

deche essendo el presato. Re don zuanne suo padre uegnuto a morte. chiamo el dicto legnor infante don Hurich suo fiolo:e recomandoli la universita de Caualieri portogallesi: pregandolo & exortandolo a confeguir el suo sancto uero & laudabile preposta toin perseguitare con ognisuo podere li inimici de la sancta sea de de christo. E quel signor breuemente parlando si forzo de sarlo: orda poi la morte del padre fece con el fanore del Redon Dourth suo fratello mazore/che sucestal dicto regno de portogallo:mola ta guerra in Africha a quelli delfregno de Fessidi che ellendo suc cello molti anni:procurando el dicto fignor per ogni uia possibi le damnificare el dicto regno de Fest in molti lochi: el qual regno uene sopra el mare occeano dala parte di sori del streeto de zibels terra: Er cosi el dicto signore infante mando le sue Carauelle: & de anno in anno facendo de molti danni a morijin modo che sols licitando el prefato fignor de farle andare ogni anno plu auanti: Capo de le sace andare sin a uno promontorio dicto capo de non : el qual Capo uen cosi chiamato sin a questo dila questo Capo so sempre el termine:doue non se trouaua:che alcuno piuultra sosse passax totche mai tornasse: În tanto che si diceua capo de non: chis passa ritorna non. Si che fino a questo cauo andono le dicte Charauel le: & de li non osauano de passar piu doltra in modo che desides rando el dicto fignor de saper più ultra. Termino de sar che le di cte sue Charauelle lanno seguente passasseno el dicto chapo de non con el fauor & aiuro di dio: che essendo le Charauelle de portogallo imiglior Nauilii che uadano su el mar de uele: & essendo quella ben imponto in ogni cosa oportuna:estimano esser possis bile:che se podesse ben nauigar per tuto:& desideroso de uoler in tendere cose noue: pur a fin de saper la generation deli habitant! in quelli paesi:per uoler offendere a mori : sece mettere in ponto tre de le sue Charauellesde le cose necessarie si de arme & monis tione: Come de uitualial& altre cose: & messeno dentro de ualenti homini.li quali andorno & passorno el dicto Cauo/nauigando p la costa de zorno: de nocte sorzeano: de che essendo andati per la dicta costa circa milia.c.piu doltra che dicto cauo denon: & non trouado habitatione ne zente alcuna: saluo tura terra arenosa & fecca: Tornareno idríedo: & uisto el pfató fignor ql ano no hauer polluto itedef nisuna cosa: láno segnte torno a rimadare isoi nawillifd gete co ordie ch passasseno piu ultra: doue crao state le pdi cte sucide milia.cl.& piuise piu li paresseich tuti li faria richi:& cosi

andonois compino el comandamento del suo signore: iquali no

de fess.

PAESI NOVAMENTE RETROVATI PAGE 10

trouando pur altro che terra arenosa & seccassenza alcuna habitatione se tornorno la non obstante a questo el psato signor cressendoli ogni zorno piu la uoluntade de uoler sapere de quelle parte:netorno a mandare el terzo anno doe: & adir breue se tor no amandar per tante uolte ranti anni, per sina che ueneno atrouare alcune parte esserui habitade da Arabi: che uiueno in quelli deserti: E dapoi piu oltrasgeneration de gente che se chiamano Azanegi: che sonno homini beretini: de laqual piu auanti in que sto sene sara larga mentione. & diterminatamente peruenne adisse scoprire le terre de primi nigri: & da poi de tempo in tempo de altra generatione pur de dicti nigri de diuerse cost lengue e costus mi e sede: come nel succeso de questo mio libro piu largamente por riti intendere.

Azanvy

Ete cose che inuitorono .D. Alouise da Ca da mosto in la naui garione ale terre de Nigri. Cap.ii. Etrouandome adoncha.Io Alouise da Ca da mosto in

la nostra cita de Venesia ne lanno domini. M. ceccliiii. essendo de etade de circa anni. xxii. hauedo nauigado in alcune parte de questi nostri mari mediterranei per auanti:me hauea diterminato de uolere tornarein'fiandra: doue una altra uolta io era stato e questo asin de guadagnare alcua co sa:p che tuto el pensier mio in esto tempo, si era trauagliarmi per ogni uja possibile per aquistar alcua faculta: & tade uenire ad alcu na prectiõe de honore. & hauedo deliberato de andarmene/come ho dictome mili in pôto co quelli pochi dinariche a gl tempo me trouana: & montai sopra le galie nostre de siandra: Capitaneo Mi ser Marco zen el caualter: & cosi con el nome de dio si partimo da Venesiakon le predicte galiddel sopra nomiato millessimo adi.visi. di Agosto: & nauegamo per nostre zornare sacedo le nfe scale nes Iochi consueti i fina che capitassemo in Spagna. & ritrouandose per tempi contrarii nui star con le dicte galie al capo de san Vin cenzo: che cosi uen chiamato: acadette trouandose non tropo 15 tano deli esferui alogiato el præsato Signor infante Don heurich i in una uilla li conuicina chiamata Reposera: el qual fignor hauen do notitia de nui mado alle nostre galie uno suo secretario che hauea nome Antonio gonzalles:e con lui in compagnia un patricio di contti che cusi se sacea chiamare: elquale se dicca esser Vinicia no: & consule de la nostra natioe nel dicto regno di portogallo: come mostra esser puna sua lfa de la nfa Signorialco sigillo pedere: el al priciolachora lui era pullioato del plato fignor Infante: Et ue - Moder

neno ale palicte ne galie per comissió del dicto signor/co alcune mostre de zuchari de lisola de Medera: & de sangue de drago: & al tre cose pur tratte de lochi & de le isole del prejato signor: & mo stro de le dicte mostre a piu persone: & essendo io de presente dis mandato da nostri de le galie de diuerle cosest digando loro co me questo fignor haucua sacto habitare Isole nouamente, lequale mai per auanti erano state habitade: lequale produceua li dicti zu chari & sangue de dragos& altre bone cose utile: & che questo no era niente arispecto ad altre mazor cose sche dicto signor sacea: dechiarandone come da certo tempo in qua haucua facto naulga remari:doue mai per altri forono nauigati: & discoperto rerre de diuerle generatione stranie: fra le quale se atrouaua cose amirá de: & de quelli che erano stati i quelle parte haucua sacto fra quella noua zentede grossi guadagni:perchede un soldolne faceua set reix diexe:& cerca questo diceuano tante & tante cose/che me sece a mi fra li altri asai maraugglia: anzi me fe crescere el desiderio de uolergli andare: & dimandai sel prefato signore/ne laseria andare cadaunoche ne uolesse nauigare: ilqual rispose che si:sacendone d le due cose Juna: che chi ne uoleua andar e armare la Carauella a sue spesele torui la merchadantia & tuto che de ritorno saria obli gato/apagar per dreto costume al presato Signor el quarto de ogni cosa che quel portasse de dicti lochi & terre: & le tre parte fosse lue: o che ueramente el dicto Signor armeria lui la Carauella a chi li volessa andare a tute sue spesessolo che meteste la mercadă tia-Epoi aritorno partesseno per mitta de tutto quello se trazesse de idicti lochi:& che in caso che non se trazelle alcuna cosa/che la spesa sosse a suo danno. E questo dechiara chel non se podea tornare saluo con gran guadagno: & che se alcuno de la nostra natione ne uoleua andarejche el predicto fignore laueria gratisi mo: & fariage ogni fauor: percheel presumeaiche ne le dicte parte se descopriria specie e altre bone cose: & Vinitiani ne erano piu co gnositorische alcuna altra natione: odito per mi questo: terminai de andar con isopradicti aparlare al dicto signore : & cosi seci : & breuemente me consirmo tuto quello haueua dicto isopradicti ecr uero: & molto piu prometendome disarme honor & utile: seli uo lesse andare. To ueramente inteso tuto ue dendomi giovene & ben disposto a sostenire ognifatiga desideroso de uedere del mondo & cosa che mai alcuno de la nation nostra non haueua visto. Spe rando et per la mia andata douermi coseguire honore & utileide: liberai al tuto douerli adar la isormato de le merchadatie e cose chi

me era necessario/me ne uene alla galia: & consegnai entre le cose mie che hauea per ponente a uno mio parete: & comparai fopra ditte galiequello me parse esserme necessario per el mio nouo uía-

zo: & cosi dismontai in terra: & legalie segusño suo viazo.

El tpo cli spartiro le Galie:& cu quenti nausgorno. Essendo so rimasto al capo san usocezo: nel mo sopra seripto: El deó signore nroshebe grá psacere del mo rimanireje mi secesesta assaí. Et da poi molti e molti zorni me sece armare una charauella de portada de circa

bote.xc.de lagle era patro uno uinzete dies natal de fagus:che e uno loco aplio el cauo fan Vincenzo a milia.xvi. & fornita de tue te cose necessarie al viazo nroje
 el nome de dio & in bona ventu ra partissimo dal soprado Cauo so Vincezo adi.xxii. d Marzo. M.cccclv.cum uento greco e tramontana in poppeldrizando no stro camino uerso lisola de mederajandado ala quirra de garbin uerfo ponete a ura drita. Adi. xxv. del dicto mese zonzemo alisola deporto fanctoscirca a mezo zorno che son dal dicto Cauo sco Vincenzo milia.dc.uel circha.

CLa Isola de Porto scojcum la descriptione de le cose chein gle la nasce & maxime del sangue de drago e i che mo sesa. Cap.iii.

Vesta Ixola de porto sancto e molto picola cosa:uolta circa milia.xxv. atrouada da.xxvii. ant in qua dale Ca rauelle del fopraferipto Signor infante e lui la facta ha rauelle del soprascripto Signor infante e lui la facta ha bitare da portogallesi : che mas per auati so habitada:

Et egouernador de alla uno Bartholomio polastrello ho del dco signor. gsta Isola arechoglie formetoe biauap suo uso eabodate de carne de mázi & de porzi saluazi & de insiniti conigli: & i olla se troua achora sangue de drago elquale nasce de alchuni arbori che sonno in quella: el qual fangue sie gomma che butta alli arbo ri a certo tempo de lanno. etirafle in questo mo. elli dano alcuna botta demanara al pedelarboro: & lanno lequente a certo tpo le dicte tajadure butano gomma: la quale coceno e purgala e fasse sangue & el dicto arboro produce uno certo fructo che inel mese de marzo uen esser maduro: & ebonissimo da mazare: & e a similiz tudine de cerese :ma e zalle. Et nota che atorno la dicta Isola se atroua grande pescarie de dentali & Oradeuechie & altri to ni pelli quelta Isola non ha porto ma ha bon stagio couerto da tuti uenti Saluo cha da leuante & firocho: & da offro e firocho: che cum tal uenti non sestaria ben securi :ma che se sia ha bon te gnador questa isola sia nome porto sancto e sasse el miglior mele

Garbin

ehectedo che sia al almondo & cera certo per gran summa.

[Moncricho porto de la Isola de la Medera. Cap.y.

A poi adi.xxvii.di marzo partifilmo da la dicta Ifolado porto fancto e in quel medemo giorno giongessemo a moncricho:che e uno di porti de lisola de Mederala quale e distante da quella de porto fancto miglia.xl.& uedesse con tempo chiaro luna da saltra.

C Que cosa lignifica Medera & in che modo fo prima habitata & la sertilita sua. Cap.vi.

Vesta Isola de medera ha sacto habitare el presato six gnor Infante da pprii portogallesi pur da. xxiiii.ani i q laquale p auanti mai non so habitada. Et ha sacto go uernadori de quella dui foi caualieri : di qualli uno ha nome Tristante stera : & costui tren lamitade de lisosa da la parte de moncricho: & laltro ha nome zuan gonzales: & questo tien lal= tra mitade de lisola da la parte del sonzala & chiamase la isola de Medera: che uol dir lisola de legnami: per che quando prima su trouata per quelli del dicto signor el non ge era un palmo de ter ra cherata non fosse piena de arbori grandissimi: & si su necessario alli primi che la uolesse habitare: che gli desseno el socho: el qual ando ardando per lísola un bon tempose so si grande el primo so cho:chel supradicto zuan gonzales che li seatrouaua li so necessas rio lui e tuti li altri e sua mogliere & sioli sugire dala furia & ridur. se alaqua in mare doue stauano tuti in essa aquasina alla gola:per cerchá doi giorni: e doe nocte fenza mangiar ne beuere: che als tramente seriano morti: chusispazono grande parte de dicto les gname: facendo terra da lauorare: questa Isola e habitada da, iiii. parte: la prima parte se chiama Moncricho la secunda sancta Croce: la tertia el Fonzalla quarta Camera di Iloui: & ben che labía altra habitatione: queste sonno pero le principale: & pora far circa homini.dccc.per tuto: fra li quali ne feranno cento acas ualo.lifoia uolge milia.xl.non ha porto alcuno ferado ma bonifiie mi stagii: & ha paese frutuosissimo: & abondante: & posto che la sia montuosa come e la Cicilia: nientedimeno e fertilissima: arichos glie ogni anno stara. 30000. Venitiane de formento e quanto piu equanto meno: iterreni foi foleua rendere nel principio.lx.&.lxx. per uno: & al presente e reducta a.xxx.&.xl. per che li terreni se uano frustando ala giornara: el paese e copioso daqua de fontãe giennissime: & ha circa.visi.siumicelli non molti grandi chetra. uerfa la dictà isola: su liquali fiumi sono facte alcune seghe; che co

tinuaméte la uora legnamit à tauole de molte sorte: de che se sornis se tuto portogallo: à altri lochi: de le qual tauole de due sorte ne fazo cuneto: luna forte fonno de cedro: che hanno gran odore: & simile alciprello:& facelle bellillime tauole larghe:& loge: & caf se & altri lauori: laltra sorte sie de nasso che anche sonno bellissi me & de color de rosa: questa isola per ester bagnada da molte aque: el sopradicto Signor ha facto metere i quelta summa de can ne mele: le quale fanno proua. & fasse zuchari per summa de can tara.cccc.de una cocta & de mestura: & per questo posto intendere sene saranno con piu tempo bona summa: per esser paese molto conveniere a ral cosa: si per laiere caldo & temperado mai non li fafredo da cunto: come e in Cipri e in Cicilia: ujene etiam per es fer aquosa & sasegliede molte consectione: & se sanno cere & mel le:ma non in quantita: & sanno uini allai: secondo labitatione no ua: & nauigale li dicti umi : fra li quali uini: el fignor li feco mete re piante o uero rasolli de maluasie chel mando atorin Candia & reesseno assai bene: & per esser el paese cossi bon le uste produs ceno piu uua che foglie & li graspi sonno grandissimi circa. litt. palmi che e la piu bella cosa del mondo dauedere & sonno etiam uue negre de pergolla senza ziollo: & in tuta perficion: & faste in dica isola archi de nasso bellissimi & boni & nausgassene in pos nente & fasse bellissime fusti da balestre & fusti da zenzer: arroua> fe in quella pauoni saluagi sra li quali ne sonno de bianchi: & per nise:ne altre saluadesine non hanno saluo quaglie & copia dpor zi faluazi alle montagne: & nota hauer habudo da homini de que la isola degni de sede che nel principio se trouaua grandissima co pia de colombi: & anchora gene: iquali andaueno apigliare con un certo lazollo che li metenano achano de una maza & pigliana el colombo per lo collo & tiravalo zoso del arboro; & el colombo non haueua paura: & questo uegnia che non cognosse da che cosa sosse lomo: ne non erano usadi adesser sehaturadi: & possi creder: per che in altra isola nouamente atrouada:o udito dir esser sta sas cto el simile: & heabundante la dicta isola de Carne: & sonno in qu la de molti richi homini: secundo el paese per che le tuta un zardi no: & tuto quello che li arecoglieno in esta isola: sie pro: i questa iso la glie sonno monastieri de frati minori observanti & de homini de l'anctissima utta: & nota auer aldido dir adhomini degni de se de.hauer uisto in questaisola uua madura in la septimana sancta TLe canarie che sonno insole diece con lisol nomi.

Artissimo da la infrascripta isola de Medera seguendo nostro camino tuta uía per ostro/se peruegnissimo ale isole de Canaria che e distante da lisola de Medera:cir ca milia.cccxx.queste isole de Canaria sonno.x.v3.vis.

habiteade & lii.diserte: le habitade sonno queste: la prima ha nome Lanzaroto: la secunda Forteuentura: la terza Granchamaría: la gr ta Teneriffe:la quinta Giemera:la sexta la Palma:la septima el Fer ro. Notando che queste vii. isole le iiii sonno habitade da christiani cioe lanzaroto Fortcuentura la Giemera o uero la Gomera: & el Ferro le altre.ii. sonno de idolatri: el signor de tute queste isole ha bitade de christiai.sia nome Ferrara: & e zentilhomo e caualier na tural de la Cita de Schillia: & esogeto al Re despagna; el viver de questi christiani cioc per quelli che habitano queste isole:sie pan de orzo & carne e lacte assaile principalmente de capra: non hanno assat uini:ne formento non hanno se de altre parte non li uen por tadospochi fruti hanno:quafi altra cosa no hano bona:trouase in quette isole Copia de aseni saluazi specialmere ne lisola del Ferro: & sonno questeisole lontane luna da laltra da.xl.in.l.milia tute sta no alla fila luna dapo laltra: e guardasse la Prima con lultima qua si come Legante & Ponente.

TLe cose che nascono in le Canarie.

Cap.vííí.

Tem se traze de queste sole summa de una herba ch se chiama oricello che se tenze co esta panns: laqual capt ta in Cades nel rimo de Sibilia & de li si nauega per le uante & p ponente: tracesse ét summa de cordouai che nun orossi & in tuta persectioe: & seuo assai & anche de boi sor

fonno grossé in tuta persectióe: « seuo assaí & anche de bós sor mazi: questi habitanti de queste. iii. isole de christant sonno pur ca narii: « sonno differente de lenguazo & poco se intende luno co latro: le quale isole non hano alcú loco murado: saluo uilazi: ma háno reduti in se montagne per esser quelle grandissime & altissime: « passi forti che tuto el mondo non si pigliaria saluo che per assedio « la menore de queste. isi isole non uolze meno de. v.c. missi la: « le altre. isi isole habitade da idolatri sonno piu gráde: « mol to melio habitade: specialmente le doe cio e la grá canaría ch sa circa. visi milia anime: « tencrisse che e la mazore de tutte. isi sa circa. visi milia anime: « tencrisse che e la mazore de tutte. isi sa circa. visi milia anime: a palma sa pochissima gente: « e bellissima iso la al uedere: nota che queste. isi si sole per esser ben habitade in haue remolta gente da desse « per hauer montagne altissime » lochi pericu'osi e sorti: non se hanno mai possudo subiugare da christia ni: « de tenerisse che e la piu habitada e da sar mentione: che la e

una de le piu alte isole del mondo & ucdese co tempo chiaro a suo arbitrio da.lx.in.lxx.leghe de spagna: che sonno piu de.ccl.milia: per che la una ponta nel mezo de lifola a modo de diamante che e altissima & continuamente arde: & per questo se pol intendere da christiani:che sonno stati presi in questa isola & affermão la pre dicta ponta effere alta dal pede fina ala cima leghe.xy.de portos gallo che sonno milia.lx.de nostre taliane.in questa isola fra loro hanno.ix.signori:chiamati duci:non sonno signori p natura che suceda el siolo: mache piu pol e signor & fanno ale siade fra loro guerre: & amazasse comebestie: per che non hanno altrearme: sal uo pietre & maze a modo de dardi: & alcuni li meteno uno corno aguzo amodo descrro & con quelle osendeno: per chenon hanno ferro ne arme & uano sempre nudisfaluo che alcunispur se mette alcune pelle de capra una dauanti & laltra dedrío: & ongescla carne de seuo de becchi composto con sugo de alcune herbe:pche queste ingrossa la pelle :& desendese dal fredo :ben ehe poco fred do regna in quelle parte per esser uerso lostro, non hanno case ne demuro ne de paglia :stano in grotte:o sia in eauerne de monta gne:uiueno de orzo:& de carne & lactede eapra:hanno habun> dantia de alcune fiucte specialmente de fighe: arceoglieno le sue biaue del mese de marzo & de aprile non hanno sede ne cognose leno idio:ma adorano alcuni lo folc& alcuni la luna:& di altri pia neti: & hanno noue fantasie de idolatria. le semine sue non sono commune:ma achaduno elicito trouarne quante el uole: & non toriano senúne uergine se prima non dornisse con el signor suo una nocte: & questo li reputano grande honore: & setu dicisti do = ue satu queste cose el se risponde che li habitanti de le quatro su pradicte isolede christiani: si hanno per costume con alcune loro fuste uenire a queste ssole de nocte ad assatzare quesi canarií idola tri: & ale uo'te ne prendeno maschi & semine: & li mandano poj in spagna: a uendere per schiaui: & intrauene ale siade: che e rimasi presi alcuni de quelli dele suste iquali dicti Canarii non fanno mo rire:ma dali per officio amazar capre& scorregarle & farcearne: & questo li tengano per uilissimo officio a esser bechari:& per de spresiarli lo sanno sare per sin a tanto che se possi schodere per qualche modo: & hanno questi canarií unaltra usanza: che quan do alcuni de loro fignori entrano nouamente ala sua fignoria alcuno se offerise de volcre morire per honorar la sesta & venes po tuti ad una certa ualle sondina: & da poi sacte alcune sue ceris monie: e dicte alcune parole quel tal che uoi morire per ambre

PAESI NOVAMENTE RETROVATI
PAGE 17

del signor se butta zoso i álla ualle: & sasse pezí: & dapol el signor rimi obligato a sare honor e benesicii ali soi pareti del morto: que sto pellimo costume selli par bruto & bestial pur el se afferma esser uero: anchora questi homini Canarii sonno sotil e gra saltadori p cer usadi i alli brichi de alle isole motagnose & saltão de sasso i sas so descalci como Caprioli & sanno saltiche no sonno da credes: Anchoratrano grade e fortemere una preda si che dano doue uo leno Hanno etia fi facto brazo che apochi colpi li fanno uno scu do in pezi: auisandoue che io uidi uno Canario christiano ne liso la de Medera che fe obligaua a pegno dar a.iii. homini.xii.naran ze acadauno & lui uoleua prendere altre.xii.naranze in modo che nessuna non anderia a fallo & che mai alcun di loro non lo tocas ria con alcune de le sue saluo ne le man per uolerse da quelli ripas rare & che non se approsimasse alui ad.viii.o uero.x.passa & non se atrouo che uolese star al pegno per che cadaun cognosceua che el faría meglio chel non diceua se conclude che li sonno ipiu des stri e ipiu legieri homini che siano al mondo: sonno le progenie de costoro unctori:usano penzerse cosi maschi come semine le car ne de sughi de herbe uerde rose e zale & tengono che simili colo el fianno una bella divifa facendone opinione come femo nui de belle ueste:ne la quattiola de Canaria lo sopradicto Alouise sui in doede quelle cioe in lisola de Gomora & nel serro che sonno de christiani anche alisola de la Palma:ma in questa non dismontai p seguire nostro ujazo.

Artissimo da questa síola nausgando tuta usa per ostro uerso la Ethiopia peruegnimo in pochi giorni al caspo bianco el qual e distante da questa síola de chanaria dicta síolaper uegnir uerso capo bianco: el se costeza da la riuera de la Africa che andando per ostro uen aromagnira man sinistra ben che linomo scorra largo & non ha ussta de terra: per che la dicta síola de Canaria sonno fora de la dicta costa sin mar uerso el ponente: costi ua lhomo scorrendo largo da terra sina che la passa do almeno idoi terci del camín che e dala dicta síola al dicto caspo bianco & pos se sono se costa sin mar uerso el ponente: costi ua lhomo scorrendo largo da terra sina che la passa do almeno idoi terci del camín che e dala dicta síola al dicto caspo bianco & pos se sono se costa sina hauer ussta de terra: per non scorrere el dicto capo bianco se pos se non se costa sina hauer ussta de terra: per non scorrere el dicto capo bianco senza rico gnoserso; per che ultra el dicto capo non se uede terra alcuna sina a gran camín piu auanti che se mette la costa dentro al dicto cappo e sasse una costo che se chiama lasorna. Dargin el qual nomé

Dargin deriua da una isoleta che e messa nel dicto colso laqual uien chiamada per quelli del paese argin e intra el dicto colso den tro piu de.l.milia & ionoui anchora, tre isole: lequale per portogal lesi sonno sta mesti quisti nomi:cioe a una lisola biancha per cser arenosa laltra isola de le garze e questa se chiama de le garze per che quelli che prima la trouarno: che forno pur li dicti portogale lesi ui trouano in essa tante uolue de quisti oceli marini che ne ca ricarno doe barce d le carauelle la terza isola se dice lisola di Cort lequal tute tre isole sonno pizole arenose: & non habitade: & in quella dargin se troua de laqua dolce affai: & nele altre non: & nos ta che partedose lhomo sora del strecto di zibelterra che uien uer so questa Ethiopia: el non si troua habitado da idicti Barbari. sal uo per sin al cauo de chantin: & dal dicto eauo: pur per la dicta co sta uerso el cauo bianco predicto comenza le terre arenose: che e del deserto: che confina ala parte de tramontana con le montas gne, legual serra questa nostra Barbaría de qua da tunes: & da tuti quelli lochi de la costa le qual montagne idicti Barbari le chias mano sarra: & da la parte de ostro consina con Nigri de Ethiox pia bassa: & ha grandissimo deserto: che duce da trauersar da .l. În.lx.giornade de bon caualcante: & ha in alcuni lochi piu e mes no: & uien a beuere questo deserto su el mare occeano da la coe sta: laqual fie tuta arenosa & biancha & secca & e terra bassa tuta egual: & non mostra ester piu alta in uno luco che in altro sina al dicto cauo biancho per che iportogallesi che prima el mouaro: uí dero quello esfere arenoso: & bianco: senza signal de herba: ne de arboro alcuno: & e bellissimo cauo per ester in triangullo: cioe in faza fa tre ponte, large luna da laltra circa uno milio: in tuta questa costa se atroua grandissima pescaria de diuersi e bonissimi pessi: & grandtsimit a li nostri che habiamo de qua: & anche de al tra forma: nel dicto colfo Dargin per tuto e poca acqua: & sons no alchune secche de arena & altre de piera: & qui e mare & gran correntia de aqua per el qual non finauega: faluo che de giors no con el scandagio in man & con lordine de laqua: per che i quel colfo se rompeno gia dui navilii in le dicte secche: & notado chel cauo de Chantin antedicto se guarda con cauo bianco uerso ostro & tramontana: & he'da sapere che indreto del dicto Cauo bianco fra terra e un soco per nome chiamato Hoden: che dentro circa.vi.giornade de camello: el qual loco non e murato: ma e rei ducto de Arabi; & escala; doue capita le Carauáe che uie de Tan butuit de li altri lochi de Nigri che uoleno uegnire a oste nostre la 11

PAESI NOVAMENTE RETROVATI
PAGE 19

barbarie de qua. & el uiuer de quelli habitanti de questo loco sie dattili & orzi:di qual li hanno copia: ch pur ne nalceno in alchu ni foi lochí:ma non abastáza: & beuáo lacte de gambelo & de altri animali:per che non hanno uino, hanno etiam uacche & capre ma non molte:per che la terrate seccha: & sonno iboui & uacche piccholi arispecto di nostri: quelloro sonno macomettani: & sni micilimi de christiani & non stanno mai sermi & sempre uanno uagando per quellí deserti: sonno homini che uanno ale terre de nigri. & eriam uengano a queste nostre barbarie de qua. & sonno in bona generation. & hanno gran copia de Gambeli & co queli conduceno il ramo & Arzento de la barbaria & altre cose attan butu e ale altre terre de lopradicti Nigri: & de la trazeno oro & melleghete che conduceno de qua: & sonno homini bruni & ueste no alcune cappetre su la carne biancha con una tressa ne li caus rossa. & cost ueste le lor semme; senza camisa: in testa portano li ho mini un sazol alla morescha: & uano dischalzi sempre: in questi lo chi arenosi se atroua copia delioni & leonpardi: & de struzi delle oue di qualli ho manzado assai uolte & sono bone: Anchora e da saper chel Signor Infante de portogallo predicto ha sacto de que sta isola Dargin uno apalto per christiani in questo modo: che ne sun possi intrar in quello cosso per mercadantar con li suprascri pti arabi saluo quelli che hanno el dicto apalto: iquali hanno ha bitation in dicta isola Dargin & rengono questi tal da lapalto co tinuamente in questa sola ifactori che compranno & uendeno co li sopraseripti Arabi che uengano alle marine fazendo merchas dantie de diverse cose come sonno panni tele & arzenti & alchie zolli tapedi chapette & altre cole. & lopra tuto formento: & per che sonno sempre affamati: gli dano alincontro schiaui negri: & danno oro tiber: imodo che questo signor Insante sa lauorare un castel in la dicta isola per conservar questo tal trasego in ppetuo: eper questa tal cagione tuto lanno uanno & viene Carauelle da portogallo ala dicta isola Dargin. achora osti tali Arabi hano de molti cauallibarbari: di olli loro ne lano mercadatia: & coduceno alli i leterre de Nigri ucdado alli caualli a Isignori: alli dano alin cotro teste de schiaut: & uédéo alli cauali.x.sina.xv.teste luo: secun do che sonno idicticaualli. Anchora coducco alle dicte terre de ni gri lauori de seda morescha che se sanno in granata & a tunes de barbaria: & arzeti & molte altre cose. & hanno alicontro copia de que telte. E etiá fumma de oro: lequal telte capitão alla dicta feala à loco de Hoden: & de li se parréo che parte ne ua ai môti de bar

tha; & deli capitão i civilia: & una altra parte eoduceo a questo lo co de Argin & uedeli a qîti portogallesi dalapalto:imodo chi ogni anno se traze darzi p portogallo da milli schiaui :dechiarado che asto trasego de Argie ordinato da pocho tepo in qua: p auati so leuao le carauelle p portogallo uenire a afto colfo de argin arma de.iiii. quando piu: & saltauão i terra de noctes & assaliuao alcuni uillazt de pescadori: & anche scorreuao fra terra: imodo che li pren deuão de questi Arabiti mascoli come semine: & coduceali a porto gallo a uedere:& cosi saceão p tuta lastra costa:& piu auati che tie al dicto cauo bianco fina al rio de Senega; el qual e uno gran fiu me & parte una generation che le chiama azenaghi dal primo re gno de nigri: igli azenaghi fonno hoi beretini piu presto molto bruni che beretini: & habitano i alchuni loci de la dicta costa: che é de la dal cauo bianco: & andando per quel deserto moltí de loro fra terra: & cossinano ssopradicti arabi de hode: questi uideno pur anchora loro de datili & orzi & lacte de gambelo .ma per eller lo lo piu vicini alla prima terra de nigri de megli & de altri legumi co questo se ujuano. sonno homini de pocho cibo: che co una scu della de sugoli de sarina dorzo se mateneria tuto un zorno freschi: & no fonno homini de proussió de poco cibo: saluo p el machamé to ch hano de ultuaria : de alti tal achora pndeao idicti portogal lest & uedeuali ut supra: & sonno asti melior schiaui chi i nigri:ma chel se sia da un tempo i quito sie reducto apace & atracto de mer chadátia: & no cosente el dicto fignor ifante che li sia sco piu a ni funo dano.p ch el dicto fignor spera ch couersando co xpiai lizier mête se poria redur alla sede nostra: pch li no sonno achora be sta beliti in la fede machometana: saluo quanto li hanno odito dire: & e danotar che questi tali azanagi hanno una strania costumaza che cotinuamete portano un fazol atorno la testa co un cauo chi li uien atrauerso el uiso: & li copreno la bocca & parte del naso & dicono che la bocca e una brutta cosa:che comuamere rende al cuna uentositade: & mal siadore: & per tato se vol tegnir coperta & no la mostrão uosádola quasi comparare al culo: & che queste doe parte se uol coprir: & euero chi loro mai no se la discopreno: perche ne ho uisto molti faluo qui mazano & n piu costor n hano fignori fra loro faluo ch alli ch fonno piu ricchi fonno reveriti & obediti alquato da li altri:li sonno pero pouera zete & busardi la dri piu ch hoi del modo:e grá traditori: & lonno hoi de comena grandeza ma sonno magri: & portano li capelli fizi zu per le spal le quasi al modo dalamani:ma hano li cavilli ingri & onzese ogni

zorno li cavilli co graffo de pesse: & puzano molto: & quello hano loro per grande zentileza.

Comutatiõe de sale p táto oro: & la loga sua distátia. Cap.xi.



auifandoue che questo imperio de melli sie tato caldo & li ha i cibi si cotrarsi a bestie quadrupede: che la mazor parte de le bestie che le uano co quelle Carauane de le.c. none tornano. xxy. idriedo: & nel dicto paese n hano bestie da.iin. pie che tute moreo: & achora molti de li soprascripti Arabi & Azanagi sc amalano nel dicto lo co: & altri moreno: & questo per la gran caldura & dicono che da Tagaza Atanbutu sonno circa.xl.zornade.da caual: & da tanbu tu amelli circa.xxx.zornade, ho domandado a costoro quello che fanno imercadanti de melli de questa sale: respondeno che una pi zola quantita de quello seconsuma intra loro paese de nigri: con zosia cheper esser loro sotto el meridional & nello equinotial: do ue continuamente e tanto el di como la nocte uel circha qual lo co sonno li extremi caldi a certo tepo de lano: el se putresa el san que per modo sel non fosse de quel sal morirjano, la medicina che lise fanno: sie questa: li predeno un pezetto del dicto sale: & quello destemprano in una scudella con un pocho de acqua: & quella be uano ogni zorno:con questo dicono faluarse: & che el resto de la dicta quantita de fale la conduceno in peci rotta cosi grandi; qua to abelmente uno homo la possa portare sopra la testaco uno cer to suo inzegno un longo camino:e da saper che quando el dicto saleuien conducto amelli con i predicti camelli: uien in doi pezi grandi ehe pare piu habile acargar sul camello portandone ogni camello doi pezi d quella: & da poi amelli questi nigri la rompeno in piu pezi per portarla in su la testa:siche ogni homo ne porta uno pezo: & cosi fanno uno grande exercito de homini a piede che conduce la dicta sale un gran camino. Notando che quelli chi la portano si hanno doe sorchade una per man: & quado sonno fracchi ilichano le dicte forchade in terra: & su quelle la pichano. el suo sale: & a questo medo la conduceno sina sopra certa aca: la qual non me hanno saputo dire se e dolce o uero salsa per pode reintendere sele siume: o uero mare per che el se tien che sia mare: & convien condur questi Nigri questo sal a questo modo: p che no hano gambili ne altri animali da cargare: per che no li pono niue re: & pensate quanti homini noleo essere quelli che la portão apie & quati debbéo esser alli che la cosumão ogni ano: & zota la dea. sale sopra à gsta aqua tégono asto modo turi alli de chi el sale:ne fanno mote alla fila chadaŭ fegnado del suo segno: & de poi sei ssoi moti tuti asti dla caravana se pte & tornão idriedo meza zor nada: & da poi uegono una altra giratoe dinigri: chi fi e uol la l far uedec ne plare: & uégono co alcue sue barche grade chi par chi

escheno de alcune tsole: uiene e dismontano: & uisto el sale mette no una quantita de oro alincontro de ogni monte: & pos tornão indrieto issando loro el sale: & partiti che sonno el uien si altri ni gri dal sale: & se la quantita de de loro si psace prendeno loro & las tano el sale: se la quantita de de loro si psace prendeno loro & las tano el sale: se la pos uie si altri nigri da loro: & qual môte che si trouáo senza oro quello sieua & a si altri môti de sale torna amete re psu oro se si parc o uero sieua loro & lassa el sale & a questo mo do sano la sua mercadantía senza uederse su lastro e parlarse per una loga & antica cosuetudie: & bê che questo para dura cosa ado uer credere pur ue certisico hauer habudo questa isormatione da mosti mercadantí si arabi come zenagi; & anche da persone da chi lomo si pol prestar sede.

Como liperatore uolse cognoscere un de la marcadáti. Cap.xis.

Visandoui che ho habudo a dir a dicti mercadăti come podeua ester che limpator de melli che era si gră signor de nigri come loro dicono no haueste uoluto tegnire tal modo chel podeste itedere per amor o ucro p altra uia que gête era questa chi no voleo la sarse vedere ne parlar: el me so risposto chel no era molti ani passadi che uno imperadore de melli termio altuto de uolere hauere ne le máe alcui de costoro & si ordio habuto configlio sopra de questo chel douesse partire alcui di hoi pochi giorni auati che partisse la dicta sua carauana del sa re: iquali douelleno andare: & far alcue fosse al loco doue soleo me tere imoti del fale: & che se ascodesseno & quado queloro uegnesse no a metere loro apresso el sale che li asaltasseno & predesseno dos o nero tri de quelli: à che sotto boa guarda li douelleno menare a melli: & breuemête parlado cosi so sacto: e ne pigliorno. iii. & li al tri sugino: & anche de.iiii.ne lassonno.iii.paredoli uno podesse sa tissar alla uoluta del signore:per no idignar piu idicti Nigri: & a quel preso li so parlato de diversi linguazi de nigri & lui mai non rispose ne parlo: ne mai no volse magiare: vivete. iiii. di & mori: per questo le opinioe de questi Nigri de Melli che per la experietia che uitéo de costui de no uoler parlare: chelli siano muti: altri tégono cheli lo fazão per sdegno per che uídeno far a questo tal morto ch a tuti dispiacette & hauello amal per che uideo che per quella vol ta el suo signor no podeva ester chiaristicato de niere da poi tor nati ale case loro recotoreo al suo signor el sacto per ordie: el qual signore hebbe assaí despiacere & domádo que statura era la sua :li resposeno: chi crao hoi nigrissimi & be sormati de corpo & grads

a a co<del>m</del>ac a con-

un palmo piu deloro & che li hano el lauro de sotto piu de un se mello largo che ue fina sopra el pecto grosso & rosso mostrando dala parte dentro buttar come sangue & lo lauro d sopra era pizo lo come isoi: per la qual forma di lauri mostrauano le zenziue & ideti: iqual deti dicono esser magiori de li soi: & hano da ilati doi déti gradi: & hano ltocchi grossi & nigri: & che li sonno terribili de aspecto: & che la zenziua butaua sangue cosi come el lauro & da poi no e stato nisuno di nri signori che se habia piu uoluto de simel cosa impachiarsene cozosia che per la pssura & morte de quel solo istereno. iii. ani che no uosseno mai tornare co lo oro a torre el sale cosueto & zudighamo che isoi lauri se gli putrifaza p estere in paese piu caldi che nui per modo che habiando soportata tal Infirmita & morte: per no hauer mo per altra uja de hauere sale da medegarse: elli ternono ala sua prima consuetudine a tore el sale: e asta fie la nostra opinio echelli no possano uiuere senza el sale: e si zudighemo el suo mal prispecto del nfo: & tanto ha el signore nfo chelli se lasseno parlare quato che no: pur che habia la utilita de loro: alto e allo che ho inteso cercha asta faceda: & poi che tati el diceno: nui el podemo credere: & io son uno de alli: per che ho uisto & ireso qualche cosa del modo: & uoglio credere questa: & de le altre ester possibile: & ofto oro che capita a melli posto modo: se parte poi i tre parte la pria ua co la Caranana che tien el camin de melli a un loco che se chiama Cochia che e el camin che se driza uerso la Soria.la secuda & terza previen co una caravava de mel lí Atanbutu: & li se pteno: & una pte ne ua Ato & da gl loco se exte de uerso Tunis de barbaría p tuta la costa di sopra: & laltra parte uien a Hoden loco sopra nominato: & li se spade uerso ora & ho na: lochi pur de barbaria detro dal strecto de zibelterra: & Afezes: & Amarochos: & Arzib: & Azafi: & Amessa lochs de la barbaria so ra del strecto: & da questi lochí lo compremo nui traliani & xpianí da mori per le diuerle mercadantie che li demo: & p tornar al n io primo proposito questa e la meglior cosa che se traze da la sopradi cta terra & paese de Azenagi:o uero beretini per che quella parte de oro: la qual capita ogni anno a Hoden come e predicto: ne por tano alcuna quantita ale riuere & quella uendeno a spagnoli: & cotinuamete stanno ne lisola pdica de Argin per el trasego dela mercadantia abaratto dele altre cose:i questa terra de berctini no se barte mõeta alchaine mai la usano ne li auati nissun deli altri lo chino se atroua moeta:ma tuto el suo facto si cabaratar cosa p co la & do cose p una; & p simil mo uiuco; & e uero; ch ho iteso ch fra

terra questi Azanagi beretini: & anche Arabiin alcunisoi lochi usano li spendere porzelete bianche de queste pizole che credo che a Venesia capitano de leuante: dechiarando che loro li uent deno li: e li dano apeso de Mitigal secundo secostuma etiam ne le barbarie: el qual Mitigal sie de ualuta de uno ducato o uero circa.

Thomini honorante li ricchi: & li habiti de le donne: & arame.

Cap.xiii.

Vestí che habitano in questo diserto non hanno Re ne fun naturale: uero e ehe ricognoscono & portano riue rentia piu a uno che a unaltro saluo che quelli che son no ricchi hanno piu feguito come e in piu lochi & que sti tal hanno qualche seguito da gente: ma non che siano signos ri:le femine de questo paese sonno pur berenne : & usano aportas re el sforzo de alcune gottonine : che uengano de le terre de Ns gri & qualche una d quelle cappere soprascripte p nome Alchizel senza portar camisse la coditoe de le loro arme e osta: itéditi chi lo ro non hanno arme de uestirse per disesa: ne hanno altra disesa che la tarcha: che e de un coro chese chiama Autache e durissi = mote per offendere portano una laza o sia zanetta longa & soril de haita molto ligiera con do o uero tri dardi in man pizoli de unaltra forma che li nostri:caualcano caualli pur ala moresca:ma non ne hanno molti per estere el paese sterile non li ponno mans tignire: & anche per lo gran caldo non uiueno molto tempo: le parte de questo diserro e molto calido & de poca acqua per elqual caldo e manchamento dacque el paese e seccho & sterilemon pio ue in queste parce saluo tremesi de lanno Agosto Septembre & Octobre. Anchora ho uisto in questo paese che in alcuni anni gli appare una grandissima quantita de locuste : le qual sonno come canallete ma magiore & sonno rosse: & appareno in laire in tana ta quantita a certi tempi chele couerze che non se uede el sole quanto le durano: che e da.xii.e piu milia per ogni banda el tes gnire de questi animali se uede couerro desse si laire come la ters ra:a ueder questo e una cosastupenda: & doue le calano non ros man sopra la terra niente che tuto non sia disipato da quelle: ese ogni anno le ueniste non se poria habitare idicti paesi: ma non uien da tre o uero quatro anni.e una uolta che passaua per quel paese le usde alla marina & si era un numero : & quantitade estrema.

ERlo de senega disingéte la terra arenosa da la sertile. Cap.xiin. Apoi che passiamo el dicto Cauo bianco a utila de cilo nauigamo per nostra giornara & uegnimo al fiume di cto Rio de Senegasche e el primo siume de terre, de ni gri intrando per quelta costa : elquale siume parte li ni gri da li beretini dicti azanagi: & parte etiam la terra feccha & ari da che e el diferto predicto da la terra fertile; che e paese de nigri: el qual flume e grande & largo in boccha piu de un milio & ha jun do affai:& fa anchora unaltra boccha nel dicto:un pocho piu aua ti. & fa una isola in mezo: & mette cauo in mar per do bocche: & sopra caduna de le dicte bocche sa banche & scanni larghi da le dicte bocche in mar forsi un milio.notado che nel dicto loco laca cresce & descresce ogni .vi.hore cioe mare montante & desinonta te:& entra el montante dentro su per el siume piu de milia.lx. per la informatione che ho habuta da altri nostri christiani portogal lesi:che sonno stati dentro al dicto siume: & chi uol itrare in dicto siume convien andar con ordine de lacqua per rispecto dele ante dicte banche & scani che sonno ala boccha del siume. Et e danotar cheda cauo biancho fina a questo fiume sonno milia.ccc/xxx.& Ja costa sie tuta area sina apresso la boccha del siume circa a milia.xx. & chiamase la costa de Antre rotte le quas e pur de Azenagi cloe de beretini: & marauigliosa cosa mi par che dela dal siume tuti son no nigrillimi & grandi & grossi & ben formati de corpo etuto ci paese e uerde & pien de arbori & sertile: & de qua sonno homini be rerini piccholi: & el paesesterile & seccho: questo siume si dice ester ramo del Nilo di siti fiumi reali: el qual rigando tuta la Ethiopia bagna el paese si come sa in Egipto: che passando per lo casero bagna a templ tuto el paese de Egipto: anchora sa el dicto siume molti altri rami groffifimi ultra quelli de senega& sonno gran siu

L pacle de questi priminigri, del regno de Senega se la principio del primo regno de Ethiopia & e tuta tera ra batla & molti populi habitano ale riue del soprascri pto siume: li quali populi se chianzano gilosi & anche per auanti per gran spacio e tuta terra bassa drieto achiarida & ultra el siume salvo cavo verde el qual' e la più alta terra che sia in tuta questa costa a milia.cccc. ultra el predicto Cavo verde & de qua dal dicto Cavo più de.decce. milia tuta la costa e spiaza bassa: sapiati che questo Re de senega al mio tempo have nome

mi. De questa costa de Ethiopía Auante sene dira alcuna cosa.

c ii

zuchalin:ma in quelto pacle li sonno piu fignorotti:iquali alle sia de per gellosia se acordano alquanti de loro: & sanno un Rea suo modo: li pero ueramente chel lia de parentato nobile el qual Re dura quanto piace a li dicti signorotti: & molte uolte el Re se ta possente: & desendesse da loro: basta chelstado non e sermo si cos ire quello del Soldano di babilonia: & sta sempre in suspecto da esser cazato: & douetisapere che questo Ree lignor de zente po uerissime & non ha in lo suo paese Citadenissuna; saluo uilazi con case de pasa: & non hanno calzina da far muri: & hanno grá mancamento de prede & e pochissimo paese per che p costa non e ultra milia.cc.ale marine estra terra polesser circa altre tanto per la information chio habuto: el simil de largura o poco piu: el uiuere de questo Resieilui non ha intrada certa saluo quella che li da isignori de quel paese ogni anno per star ben con lui: iquali presente li fanno de alcuni caualli che la sonno molti apre fiati per esterni mancamento . & fornimenti da cauallo: e qualche bestiame come uacche & capre & legumi & megli e simil cose man tengono questo Recum altre robarie chel sa cioe el sa robar mol ti schiaui si in suo paese come in li paesi de ujcini: iquali schiaui elli fanno lauorare de cultura in alcune sue possessione alui depus tate; anchora molti de quelli schiaui el ne uende ad Azenagi mer cadanti che capitano de li cumcaualli. & altre cose & anche ne uende a christiani da poi che hanno comenzato a tratar de merca dantie con dicti Nigri:a questo Re e licito a tegnir quante mos glier el vole cosi etiam a tuti isignori & homini de quel paese tan te quante pol sar lespese: e cosi questo Re ne ha sempre da.xxx.in su & sa pero opinion piu de luna che de laltra secundo la persona da chi le sonno descese: ettam questo Re tien questa maniera de ul uere con le predicte sue moglie & ha certi uillazi e lochi soi & in alcuni de quelli el ne ten octo o uero diece e caduna sta da persi in casa & hanno cadauna cotante serue giouene che la serue: & hanno schiaul iquali lauorono certe possessione e terreni aloro confignade per lo suo Signore: & hanno certa quantita de bes stiami como uacche & capre per suo uso con questo modo le dis cte sue mogliere sanno seminare & gouernare el bestiame & uix ueno de questo: & quando el dicto Reua ad alcuni deli dicti uil lazi el ua acasa de ascune de queste sue mogsiere: le quale sonno obligate de le sopraseripre intrade afar le spese al Re: & a tutti quelli chel mena con lui: & ogni maitina a seuar del sole ciasca duna de quefte sue mogliere hanno aparechiato tre o uero quas

tro inbandison per cadauna de diuerse uiuade & carne: & chi de pesse & altre manzarie moresche secondo loro usanze & mandale per li soi schiaui a presentar alla casa de la dispensa del dicto Signor in modo che in una hora el se troua in ponto quaranta & cinquanta imbandison: & quando el uich la hora chel Signor uol mangiar el tol per lui quello li piace: el resto el sa dar ali soi che son no uenuri con lui: Ma mai el non da damangiar e a questa sua ge te in abondantia: che sempre hanno same: & per questo modo el ua da loco in loco & uiue senza pensier de hauer alcuna cura del suo mangiare: & alberga quando couna & quado con lastra de le di ce sue mogsier & cresce i molto nuero desioli p chi coe una e gra uida la lassa stare e per questo medemo modo uiue li altri Signo ri de questo paese.

THabito de Nigri; & la lor sede.

Cap.xvi.

💹 A sede de questi primi Nigri sie Macometani Ma non sonno pero ben sermi ne la fede come li mori bianchi. e maxime al populo menudo. Ma pur li Signori tenga no quella opinione de Machometani per che li tengo no con loro alcuni de preti de Azenagi o uero Arabi: iquali dan no qualche amaistramento a questi tal Signori de Nigri circa la predicta leze Macometana digandogli chel seria gran uergogna estere Signor e usuere senza alcuna sede di dio: & sar como sanno quelli populi e sua zente menuda che uiueno fenza leze e per que fo modo per non hauer habuto mai altra conversatione saluo ch con quelli preti Azenagi o uer de alcuno arabo. fi fonno conuer tidi ala predicta leze de Macometo: Ma da poi che lihanno haz buto conversatione con christiani credeno meno: per che piacen doli icostumi nostri & ancheuedendo le richezenostre & lo nov stro inzegno in tute cose rispecto a loro: dicono che quel dio che ne ha dato tante bone cose: mostra segnale de grande amore co nui unde che non po esser saluo che ne habia data bona leze: Ma che niente de meno che anchora la soa e leze de dio: & chin quel la si se pol saluare si come nui in la nostra. El uestire de questa zen te quasi tuti uanno nudi cotinuamente saluo chelli portão un co ro decapra messo isorma de una braga co ch li se copreno, le lor uergogne ma i fignorie alli che pono alcua cosa uesteo camise de gattonia: p chi q paelegli nasce gottoi & le sue semie silao d gilo clanno pant larghi doi palmi: & no fanno farli piu larghi p ñ fa per far li petel da tessell & cusi chuseno. uni, o uero. y. de glli pani d

gotton infeme: & fanno quelle sue camise larghe e curte sina ame za colla: à le maneghelarghe à curte fina a mezo brazo. Ancho ra usano alcune braghe de alla gottonina chelli se coceno al tra uerso & sonno loghe in fina al col del pe: & sonno molto larghe & tal desse uolze i boccha palmi.xxx.i,xxxy.sinaja.xl.& qñ elli han no cete a traucilo le fanno molte falde p la grá largeza & logeza: & uen a fariun faccho dauáti: laltro de dredo & azonze fin i terra: & quasi mena coda & e la piu cottafacta cosa da uedere del modo: pcheli uano co le gabe larghe: co glla coda li domadauano loro anoi se mai haucuamo uisto el piu bello habito de alli & tien loro de certo che la sia la piu bella foza del modo & le sue semine uáno tute discoperte da la cetura insuxo si maridade como donzelle: & da la cétura in zoxo portano un linzolletto de quelli păni de got tonina ceto atrauerio che li zonze fina meza gamba: & tuti uano deschalzi sempre si mascoli come semine: in testa no portano nien te: & de cauilli sot si fanno alcune dreze polide e ligade a diuersi modi si li homini coe le semine & sapiate che li homini de alli pae si sanno molti leruitii seminil como a silar elauare drappi & altre cose.i ásto paese e sempre grá caldo el mazor fredo chisace de ze nar emenor che gllo che sa laprile in nfe cotrade de Italia.

[Homini neti de le psone & spurchi nel niuere. Cap.xvii



le cose sue che li hano pratica sonno come ciaschadun de nui experti. Sonno homini de molte parole & mai no copisseno de dis & comunamete sonno extremi bosardi & inganadori. Altramente sonno caritatiui. uedeno uoletiera forestieri: & per una nocte & puno o uero dui pasti gli dano uoletiera senza premio alcuno.

Como cobatéo ilignori d nigri del regno de Gaba. Cap. xviii.



non gli ponouiuere per el gran caldo come ho dicto de sopra. Arme per suo uestire non portanno per non hauerne solo hanno tarche rotode e larghe: e per ossedere portao copia d'Azanage chi sonno alcui loro dardi: e butali uelocilimi perchi li sonno gra mustri di trazerli e hano giti dardi un palmo di serro la

uorato con barbole messe a diuersi modi: che quando li sersiseno al tirare i squarzăo le carne: Anchora portano alcune gomine moresche a modo de una meza simitara cioestorte & sonno sacte de serro senza azal perche quelli del regno de gamba de nigri ch piu ultra hanno serro: ma azal non hanno el modo de hauere chi sorsi selne nasce ben doueli sanno el serro li non hanno la industria. Itemportano in bataglia una altra arma inastada come quasi una ghiauarina altre arme non hanno: le guerre sue sonno mortale pesser defarmati sene amaza assai & sonno molti arditi & bestiali: chi ad ogni periculo piu presto se lassano amazare che possando uo gliano sugire: non se spauentano per ueder el compagno morto anzi par che non curanno quasi come homini acostumati a quel lo: & non temeno la morte niente.

Deli grá nodadori & del regno de Senega. Cap.viiil.

Oîtoro non hanno nauilii ne li uidero mai da poi chel mondo e mondo che le sapia Saluo che da poi li hans no habuto eognoscimento daportogallesi:le uero che lor che habitano sopra a questo siume e alcuni de quel Il che stanno ale marine hanno alcuni zapoli che portan da.iii.in iii.homini le mazor dessi & con queste uanno ale uolre a pescar & passano el siume con esse & uanno da loco a loco p el siume & que stital nigri sonno li mazori nodadori che persone che credo sia nel mondo per la experienza che io uidi far ad alcuni de loro:per Information de quelli chi leze. Secudo ho polluto saper & intende re:qîto regno de Senega de Nigri prima cofina fra terra da la par te de leuate con el paese dicto Tuchuror & da la parte de mezo di con el regno de gamba de nigri: & da ponete con el mar occean no & da tramontana con el siume antedicto el qual parte iberitins da quelli primi nigri: sapiati che lera cerca. v. anni auati che 10 fos fe a questo niazorche questo siume fo pria trenaro da.iii. Caranelle del Signor Infante paicto: le qual itrono detro epacificonse co q sti nigri p mô ch'h comezano con loro arractar de mercadantie & cosi de ano in ano li erano stati nauilii sina la mia andata.

Cla mercadantia che contracto Alouise da ca da mosto có el Si gnore Budomel. Cap.xx.

Assai el paco siñe de Senega co la mía Carauella e nauiga do puení al pacse de Budomel distare dal dicto siñe pec sta etrea milia ciquata & tuta e basia senza moreigsto no Budomel e título d signori e chiamase terra d budorrel co a difipae se di talsignos o uero cote, a ofsto loco me assirmas co la mia carauel

la per hauer lengua de questo signor cozosia che hauea habuto Informatione da certi portogallesi: iquali co lui haueano habuto asar chelli era persona daben & signor del qual se podeasidar & pagaua realmète quello chel tolleua: & per hauer co mi alcuni ca ualli de spagna & altre cose per esser in boa richesta nel paese de nigri no obstate cheaitre molte cose hauesse comi come pagni de lana & lauori de seda moreschi & altre merze determinal de proues dere co questo signor per sar el sco mio & cosi seci metere ancho ra a un loco in la costa del suo paese: lo qual se chiama le palme de Budomel: che e stacion & no porto: Et da poi zonto seciasapere al predicto fignor budomel peruno mio turzima negro come era ueuto co caualli & altre robbe per serutrio sel ne uoleua: & breug mête El predicto signor inteso la cosa caualco & uéne alla marina co circa caualli.xy.&.cl.pedoni:&madome adire chel me placefle uolere dismontare in terra & andarlo auedere chel me saría hono re & presio: diche sapendo de la sua bona sama. Io ne andai: & se ceme gran festa: & da poi molte parole Io li die li mei caualli & tu to quello chel uolse da mi & sidami de lui: Et pregome uolesse an dar fra terra a casa sua:che era lontana da la marina cerca miglia ducentocinquanta: che la el mepagharía cortesemente: e che aspe ctasse alcuni di per che:per quello che hauea receuuto da mi el me hauea promessoc. schiaut: Io li die li caualit con li fornimenti & al tre cose:che rute no me costaueno de cauedal ultra ducati.ecc.un de determinat andare co lui:ma auanti che me partisse el me dono alla prima uilta una garzona de anni.xii.negra & molto bella: & diffe chel mela donaua per servitto dela mia camera: la qual ace ptai: & mandai al mio naullio: e certo el mio andar fra terra non fo meno per neder & intendere alchuna cosa noua, che per rehauef el mio pagamento.

Come Alousse de ca da mosto ando co el Signor Budomel tra terra. Cap.xxi .

Dunqua Io me ne andai a Budomelfra terra & dette me caualli & quel che me fedibilogno : & quando fosse mo apresso el suo reducto forsi a .iii. milia psu in qua : El me consegno a un suo neuodo: che hauca none Bis

boror: el qual era Signor de una uilleta la doue eramo zoti; el qua fuo neuodo me tolse in casa. & seceme sempre, honore & boa com pagnia: & li sterti cerca zorni.xxviii.che era nel mese de Noueme bre.ne iqual zorni sui piu uolte atrouar el predicto Signor Budo mel: el qual suo neuodo era sempre co mi: Et in questo tempo uidi

alchune cose nel modo de quel paese:diche qui desotto sene sara qualche mentione: & tato piu bebbe cagion de uedere: quato piu el me su necessario tornar indriedo per terra sina al dicto siume d Senega perche el le messe tempo cativo in quella costa: chel so sor za se nolse imbarcar: che fesse uentre el mio nauilio al dicto siume: & mi andarmene per terra: auilandoue chefra le altre cose : che io uidi in quel loco: so che uogliando mi mandar una littera a quelli del mio nauilio per darli noticia: che li me uegnisse aleuar al dicto fiume che mene andaua per terra: Domandai fra quelli Nigri: se gliera alcun che sauesse ben nodare: & bastasse lanimo de portar quella littera al nauilio: el qual era circa milia. iii. i mare: subito mol ti disse de si. Et perche el mare era grosso: & uento assai dico tanto chel non me parta quasi possibile:che homo podeste nodare:& an dare al dicto nauilio e perche apreflo terra a un tirar darcho glie fonno seăni cioe banche de arena: & cosi etiamdio piu sora in ma rea doi tracti de balestre & fra questi banchi glie tanta correntia dacqua:che ua hora in su:hora i zoxo:chedifficillima cosa a nissun homo nodando poderse sostegnire: che non sia menato uia: Et so prale dicte banche rompea tanto el mare: che impossibil paria a poderlo passare: & che se sia doi nigri se offerse de volerglie andar & domandai cio che il douea dare:resposeno doe maiulie de stas gno per uno:che e una cosa:che ual un grosson luna: tolta la let tera semesseno a lacqua.la difficultade che hebbeno a douer passa re queli banchi con tanto mare: Io non lo porta cotare: Et ale uol te stauano per bon spatio dhora chenon li uedea. in modo che giudichai piu uolte:che fosseno anegadi. Etultimate uno de loro non pote sostegnire tante botte de mare: quante li rompeno ados so: la torno adrieto: ma laltro stette sorte: la combatte su quella ba cha el spatio de una grossa hora: nella sin el passo : & porto la lete tera al nauilio: & torno con la risposta: che me parse cosa marave gliosa:concludo per certo quelli Nigri estere deli migliori noda dori del mondo: quello che port uedere de quel Signore : & de fotcostumi: & de casa sua su questo. Prima uidi chiaro ben che questi habiano nome de Signori non credere cheli habiano Castelle ne Citade:come per auanti ho tocato: lo Re de questo regno non ha saluo che uilazi de case de paglia & questo Budomel era Si gnore de una parte de questo regno: che tuta e cosa pichola & questi tal non sonno Signori: perche sianno richi de thesoro ne dedenarisper che non nehanno:ne il fe spende monera alchuna: Ma de cerimonice de seguito de gente se pono chiamare Signori

ueramente:per che hanno magiore obedietia:che li nostri Signo ri de qua senza comparatione.

Case & uillazi de Budomel con moltesue mogliere.

Per cheintendiamo el tuto:questi tal Reno stano mal stermi: Elli hanno alcune utile per le quale elli tegono le ue mogliere: & famiglie. Et a questo suo utiliazo: la dox ue Io sui: che se chiama casa sua po esser circa. xl. in. l. ca se de pagna tute apresso luna a laltra atondo: & circondade a tor no desieue à de serraie de arbori grossi lassando solo una boccha o doe ple qual se intra: & ogni una de queste case hanno uno cor tiuo ferrado pur di fieue & cosi se ua de cortiuo in cortiuo. & de ca sa in casa: & in questo loco Budomel hauca.tx.mogliere: & cosi ne ha per li altri lochi piu & meno fecundo el parere e piacere suo: & chaduna de le sue mogliere ha.v.in.vi.garzone negre; che li serue Bre licito al fignore a dormire cosi con le serue: come con le mo gliere: & aledicte sue mogliere non glie par ingiuria per ester cosi il costume: per questo el Signore muda spesso pasto: Et sonno quel i Nigri & negre molto luxuriosi per che con instantia me sece do mandare el signore budomel digando che haueua inteso:che chri stiani sapeano sar molte cose: & se per auentura so sapesse daris el modo: chel podeste ben luxuriare per poder contentare molte semi ne: chel me daria ogni gran cosa . & sono questi Signori molto gilosi: & non consentiria chel se andasse in le case doue habitano le sue seminé. salano lui medemo:e de soi sioli medemi no se sida: & questo sazendonelo asapere.

Compagnia de Budomel che sta in casa sempre. Cap.xxiii.

Vesto Budomel ha sempre, ce. Nigri in casa per el mes no: che continuamente el seguitão, ben e el uero che lu no ua e lastro uene: & oltra questi mai non manca zens te assai: che uengono atrouarlo de diuersi lochi: & alinstrat de la stancia de questo Budomel prima el se troua aganti chel se uenga doue el dorme: & pratica di e nocte, vii. cortiui grandi: & de cortiuo in cortiuo sepassa: & in mezo de cadauno dessi: glie uno arboro grande: per che questi che aspectano in questi tal corti ui: stagano alombra: & i questi tal cortiui sonno compartidi la sua samiglia secundo le persone: cioe nel primo alintrar ghe stanno samilia minuda: & cosi come piu se appropinqua ala stantia del Si gnor Budomel cresse la dignita de questoro che habitano idicti

co. dui fina ala porta de Budomel. Et pochifimi homini ardiscon no appropinquarse ala porta saluo che li christiani: che li lasano andar liberamente: quando li sene atrouano: Et etiam li Azana e gi soi preti: che sonno quelli che lo amaistrano in la lege sua: & a queste due natione da piu libertade che ali soi naturali nigri: & sia chi esser se uoglia.

Cap. xxiii.

Cap.xxiiii.
Oftraua anche questo Budomel altereza in questo mo
do:chel non se lassaua ueder saluo una hora la matina.

& cosi uerso la sera: tuta uja uon usciua in quello la sera: tuta uja uon usciua in quello la prima ha po del suo cortiuo apresso la sua porta de la prima ha po del suo come ho dicto non intra saluo le doc infrascri bitatione in la qual come ho dicto non intra saluo le docinfrascri pre natione & qualche homo da coto. Anchora questi tali Signo ri usano grande cerimonie:quando danno audientia ad alcuno: per grande homo che sia che uoglia audientia sel sosse ben suo pa rente: alo intrar de la porta del cortivo de Budomel se butano inzinochion con tute do le gambe inclinando la testa basa sina à terra:& con tute do le man butandoscla rena adrieto le spalle: & insu la testa: esendo tuto nudo: e in questo modo salutano el suo signore: che nissun homo non ardiria uegnir dauanti esso che non se dispogliasse nudo saluo le mutande de coro: che li portano per coprire le lor uergogne: & stanno in questo modo bon spatio buis tandose quella terra adosso: Et dapos non leuando mai suso ma strasinandose per terra li se uanno appropinquando al suo signo re:Et quando e aprello a do passi el se afferma parlando: & dice el facto suo sempre butandose la rena adosso con la testa basta in se gno de grandissima humilita: Et el signore mostra de no uederlo se non scarsamente. Et non resta de parlare con altre persone. e da pot quando el suo uasallo ha ben dicto: con arrogante ciglio li fa una risposta de doe parole: & tanto mostra in questo acto de stato & de continentia: che anchora che idio istesso sosse in terra non intendo che plu honore & riuerentia se li podesse fare :e tuto questo me par che proceda per la grande paura che hanno quelle populi de esso suo Signore per che per ogni picchol manchamen to li fa prendere la mogliere & sioli & falli uendere : Si che al mio parere la sua signoria cotene obedietia & timidita da ipopuli a la sar uendere le moslie esioli.

La moschea de Budomel & el modo de sacrisseare & del usuere.

Cap.xxy.

Per la grande dimesticheza che me mostro questo Bu maua quelli soi Azenagi o uero Arabi che el tene con tinuamente con si:come dicamo li nostri preti :iquali sonno quel li:che la amaestrano in la leze de Machometro:& cosi li intrauano in un certo suo loco con alquanti di principali suoi baroni. Et sta do i pie & ale stade guardando uerso el cielo: & spesse uolte se incli naua & Basclaua la terra: e tuto quello che sacea el suo prete: etiam facea el Signore con li altri de ssárein pie eschinarse interra & co si faceão p spacio de meza hora: Et quado hauea copito mea dima daua cio che me parea. Er p che hauea grade apiacere de aldir rev citare de le cose de la nostra sede. El me dicea che il volesse dire al quanto de la mia sede: in modo che li diceua che la sua era falla: & quelli che li mostrauano simel cosa erão iganatori:e qui con molte ragione li reprouauala sua leze esser fassa. & la nostra esser uera e sancta:in tanto che sacea corrozare quelli soi miliori maestri de la fiia fede: & el Signore sene rideua e diceua la nostra esser bona p che el non poría esfer altramente che idio ne haueua dato tate bo ne & ricche cose & tanto ingegno. Ma che anchora loro hauea bo na leze che tegniua de bona ragiõe che loro se podesseno meglio faluare che nui christiat:p che idio era susto Signor:& che a nui in afto mondo ne haueadato tati bei de diuerie cose & a loro Nigri quasi niente a rispecto nfo: & che p tanto idio ne haueua dato el paradiso de qua: & loro el doueuano havere de la: & i que mostra ua alcune bone ragiõe: hauea bon intendimeto de ho & molto il piaceua li facti de li christiani: & son certo ch facilistimamete se ha uerla possuro couertire ala sede christiana: se la paura del perdere el stado no ghe sosse stada p ch suo neuodo in casa de chi alloza ua melo disse: lui medemo etiá haueua gradissimo apiacere: che li cotaste d la nfa lege & me diceua chi lera boa cosa adouer aldir la pola à dio. Del mo del viver: el ten gilo: el gi ho dicto de sopra ch fa el Signore o uera Re de Senega: che tute le sue mogliere li má da ogni siada tante inbandison per una: quello stilotien tuti li Si gnori nigri: & hoi dacoto: che le sue semine li sannole spese: & ra zano in terra bestialmēte senza alcū costume: & co questi Signori negrifi mázano nisuno saluo li soi pti o uero uno o doi di princi pali suoi baroi:tute le altre zete menta mazão a.x.o uero.xii.iseme: & meteo una costa duiuade i mezo: & mazão molto poco puolta: ma manzano spesso cior,iiii.o uero.y.uolte al di.

CLegumi & uino che uengono nel Regno de Senega.
Cap.xxvii.

N questo Regno de Senega de nigri ne da li auanti i nessuna terra ne paese de nigri gise nasse sommento: ne segala:ne orzo:ne spelta:ne umo :& questo perche el paese e tanto caldo:& non li pioue.ix.mis de lanno cioe dal mese de Octobrio per sin tuto zugno: éper questo beche li habiano prouado a seminar le dicte biauenon nase pero per lo grande caldo. Et par che li produca meglio de diuerse sorte gros To e minuto: & cosi faua & faxoli & fonno piu grosti e piu belli che fiano al mondo: el faxolo e grosso come una noxella longa dele nostre domestighe tuto intauarata pontizato de diversi colori ch pareno dipete: & sonno bellissimi al ucdere. la faua sie larga bassa grande & rossa de un uivo colore: & anche glie ne sonno de bian che:& sonno molto belle:& costoro seminano el mese de Luio: & arecoglieno al Septembre: & da questo tempo chel pioue lauora no le terre:& semina:& arecoglie in tempo de tri mesi:e sonno cat tiulslimi lauoradori & homini che non se uol afadigare in semina re saluo tanto che li poi manzar tuto lanno scarsamete: & pocho curano de hauerebiaue da uendere. El modo del suo lauorare sie che.iiii.o uero.y.de loro fi metteno in lo campo con certi badili pi colí amodo de uanghe: & uanno buttando la terra auantí al con trario che fanno li nostri: quando li zappano li tirano la terra a loro:& questi la butta auanti:& non uanno fotto faluo.iiii. deta o uero circa:questo sie el suo arare: & per ester la terra uertuosa pro duce ut supra: el beuere suo sie acque lacte o uero uin de palme: questo uin sie un liquore: che butta uno arboro dela forma del ar boro che sa datoli: ma non e quello pero: & de questí arbori non ne hanno molti: & quasi tuto lanno questi arbori danno licore che loro nigri lo chiamano Mignoliin questo modo fanno: li ferisseno lo arboro in.is.o uero.iii.lochi.& quello zetta el licore a modaco beretia a mo de scolo de lacte: & metrco sotto le zocche & asunão que licor ma no nerede grade quarita: ch tra un di & la nocte uno arboro ne rendera cerca do zucche mezane: & e bonis simo lieore da beuer: '& imbriaga como uino chi non lo tempra con lacqua: & el primo di chel se ricoglie e tanto dolze: come el piu dolze uin del mondo: & de di in di ua perdando el dolze: & deuenta garbo: & e meglior el terzo e quarto di chel primo: per che Io ne ho beuuto piu zorni nel tempo che steti in terra in quel pacie & sapeame meliore chel nostro ujno : de questo Mignol no

ne hanno tanta quantita che ogni uno ne possa hauere abundana tia ma pur ne hanno racioneuelmente & maxime si principali: & e comú ad ogni homo: perche non hano uignali ne possessione de questi tal arbori: ma sonno ala soresta in loco comun ad ogni uno a far de quel licore:

Fructi de diucrse sorte: & olio marauiglioso. Cap.xxyii.

T fructi hano de diuerse sorte simili a nostri & sonno boni & tuti sonno fructi de soresta cioe seluazi: tengo che se li tegnesseno aman quelli sructari come li nostri fariano fructi persecti & boni: el paese suo e tuta capa gna apta a produre: doue sonno di boni pascoli con moltitudine de arbori grandi & bellissimi ma non per nui cognosuti: & gli son in lo paese molti lacghi de acque dolze non molto grandi ma prosundissimi de aque iquali se troua pessi desertiati da si nostri e molti serpenti daca che se chiamano calchatrize: e i astro paese se usa de una sorte olio in le sue viuande elqual ha tre uertu cioeodor de uiolazota Sapor come quasi lo no olio de oliua & hacolor che tenze le viuande a mo de zastan: e piu polito colore che no e astro del zastano: et in astro paese se troua una specia darbori che sanno saxoli rossi con lochio negro in gran quantita: ma sonno picholi. CBisse grande che ingiotisse una capra & incantadori de quelle. Cap.xxxiii.

Trrouale în asteparte de diuerse generatione de anis mali e maxime bisse grande e picholle de molte sorte: e alcune sono uelenose e altre non. & egli bisse grade de doa passa e piu longe: ma non anno ale ne piedi come li serpenti:ma sonno molto grosse e se troua bisse hauere ingiotida una capra intriega fenza squarzarla: e dicono che queste bise gra de se reduseno in alcune parte del paese instrota in loco doue res gna grandissima quantità de formige bianche le quale de sua natura fanno alcune case ale predicte bisse co la terra che le porta no in boccha e quando sonno sacte pareno sorni: e de gste case le fanno coelebelle uille a.c.e.cl.p loco:& qtti nigri fonno graditimi îcâtadori de tute cose:e specialmete de qîte bisse: ho aldito dire a un zenouese ho degno de sede che hauendose arrouato láno aux ti de mi nel pacse de asto signof Budomel e dormando una nocte i casa d fisto suo neuodo p nome Bisboror doue che Io era alozato che essedo su la meza nocte atorno d la casa molti sibili de chi el se sucgio & el pdicto Bis boror subito leuo suso & chiamo doi di loi Nigri & môto accaualo de un camello & andossene, e domandan

dolo el zenuocse douc el uolea andare a si facta ora: si rispose che landaua in un servisio: e subito el darra de volta: & stato un pezo ritorno a casa e de nouo el domado el dicto zenouese & elo rispo se no aldistu subiar za sa un pezo alcuni subii intorno la casa: e lo zenouele rispose de si & disse che su quello, al qual disse Bis boror: quelle erano bisse le quale se Io no fosse andato a farli un certo in canto che nui qua usemo co el qual le ho sacte tornare tute indrie do se me haueriano in gsta nocte morto molti meranimali: Et el zenouese rispose che molto se marauegliaua de tal cosa: per che alcun christiano no lo crederia: & el dicto Bisboror li disse che no se marauighasse.impero che suo barba Budomel saceua mazor co sa de questa: che quando el uoleua far del tosego per auelenar le fue arme.el faceua un grande cerchio e con incanto el facea uenir in quel cerchio tute le uipere circonstante del paese & poi quella li pareua piu uelenosa quella co le sue man amazaua & le altre lassa ua andare & predeua del sangue de quella & temperaualo co una certa semenza de uno arboro de la qual Io ho uisto: & fanno una mistura & co quello auenena le sue arme: & doue le serise escendo un pocho de sangue e ben che la ferida sosse picholina in un quar to dora el more la persona serida: & disseme el zenouese che el deo Bisboror gene uosse sar uedere la proua:ma che lui non se cura / ua de intendere piu ultra:siche concludo tuti li Nigri esser gran di incantadori: anchora in queste nostre parte de christiani se tro ua persone che sanno incantare le bisse.

Cap, xxyiiii.



N questo regno de Senega de nígri non se troua altri animali domestici saluo boi uacche capre:pegore non ge nasse: « non poriano ujuere per el gran caldo: le uacche « boi de quel paese sonno molto piu pizole de

le nostre & e uentura che se troua una uaccha rossa, tute sonno o negre o uero bianche o uero tachade de negre e biacho. Animali de rapina siluestri glie sonno lioni & sioze & sionpardi in gradissi ma quatitade etia sout capriosi sepore: Anchora glie sonno alisan ti saluazi p chi no si usano a domestica coe se sanno i le altre par te del modo: & gisti alisanti uano infrota: coe sa da nui sporci ne li boschi: & per natura gisti alisanti hano doi gradi desi dai lati dela boscha come hano si porci: saluo che quelli delli porci guardano insuso & quelli deli alisanti guarda inzoso uerso terra & mai non

li butta quelli dui denti sina a la morte: & e animale che nen offen de lomo se lomo non lo offende lui & lossesa delo alitante uerso lo mo che azonzandolo: li da de la sua tromba longa che la amodo de naso longissima & la ritraze come el uole: una si grá botta d sor to insusochel butta lomo in aire ale siade un trar de balestro & no e homo fi ueloce che lo alifante non lo zonza alla campagna ans dando solo lo alisante de ueloce passo per la sua grandeza : el sa un passo grandissimo: & sonno molti periculosi quando li hanno fioli piu che da altro tempo: & non fanno piu de tre in quatro fio li alla fiada: & manza foglia dearboro & li fructi li quali alifanti sbrocolla zoso le rame con el grugno quando le sian ben grosse & forte: & la fua tromba fie in la massella de sotto & la fa longa e cur ta come el uole: & co quella piglia tuto el suo pasto: & lacqua chel beue: la metein boccha: la qual boccha la in pecto & la loro stan cla sie astarein li boschi solti indiche sango zetadi como sa si por ci:anchora in questi paesi ho inteso esterge ziraffe & altri ajali de plu forte saluazi.

Papaga & ocelli de diuerse sorte.

Cap.xxx.



Celli in queste parte ne sonno d diuerse sorte e maxime papaga.in grande abondantia iquali uolano per tuto quel paese « li Nigri uoleno grade male a questi papa ga perche li fanno danno in li soi campi ali meglie le gumi « egline de molte mainere. Ma io ne hebi de due sorte de pi

cholie de grande e sonno divisadi de colori uerde beretini & zal li: & nehaui denido iquali me morino: molti altri portat in spa gna che fu da.cl.insuso e uedili uno ducato luno: E sonno questi papaga molto industri ocelli infar li soi nidi: e falli de zonchi ton do come una balla: li uano su le palmeo uero su altro alboro che había le rame sotil quato e possibile e debile: & in chao della rama liganoun zoncho che pichazofo doi palmi e in chao del zoncho fanno el nido tessuto marauegitosamente per modo quando la co pido el riman una balta apichada a quel zoncho in chao de la ra ma lassando a quella balla solú una bocha donde li entra e questo fanno per le bifle che li manzeno ifioli:le qual non ponno andare su quella rama per esser debile & non consente el peso: & a quelto modo li asegurano li soi nidi:sono etiamdio in questo paese alcui ocelli grandi:le qual nui chiamemo galine de faraon che sol penir de leuante: de queste galine e gran copia: & alcune oche le quale non sonno come le nostre:ma de diverse penne & el simel de diver si altri ocelli picholi e gradi belli & d altre surte chi no sonno li nfi.

Mercato con le zente glie concurreno.

Cap.xxxi



mercato ueniace homini e semine del paese circonstante a.iiil.o ue ro.v.milia: che quelli che stauano piu lonzi andauano ad altri mer cati & in quelti soi mercati comprese molto ben che questa zente era pouerissima arispecto ale cose li portaueno sul mercato a uen dere:eran gottoni ma non in quantita & filade pur de gottoni e panni de gottoni: legumi oglio & meglio conche de legno: store de palma: & de tute le altre cose che si usano per suo usuere e li ho mini uendeno de quelle sue arme:anchora li uendeno qualche po codoro non inquantita: & uendeno el tuto cosa per cosa abarato: & non per dinari per che gli non hanno dinari & non costumas no monera de sorte che sia: saluo abarato: cosi una cosa per una altra: & doe cose per una trecose per doe: & questi Nigri si mascol li come femine me ueniano a uedere per una marauiglia & pareua una noua cosa uedere christiani: emai p auanti no uisti: & se mara uigliauéo del mio habito & de la mia biácheza: el qual habito era ala spagnola con un zupon de dalmaschin negro & un mantelin de panno griso guardaueno el panno de lana cheloro non lans no & guardauano el zupon & molto llupíuano: & alcuní me toca uano le man e le braze e con spudaza mesregaueno per ueder se la mia biancheza era rentura: uedendo che lera carne bianca staua no marauiglios: a questi mercadi io andaua per uedere piu cose noue: & anche per uedere sel uegniua alcuno che hauesse summa doro da uendere: ma del tuto se atrouaua pocho como ho prev dicto.

Cauallí quello se uendeno & del strame: & incatadori de quellí . Cap.xxxii.

I caualli in questo paesesonno molto apresiati per che li hanno con gran disculta per che li ueneno menadi per terra da queste barbarie nostre de qua per Arabi e per Azanegi & anche per che non pono uiucre molto

per il gran caldo & se ingrossa ranto che per sorza more da una milatia che li non pol pissare & crepano: el manzar che li danno ali dicti soi cauali sie alcune soglie de savolli che romangono da poila recholta ne li campi & quelle tagliano minude & seccano consesence e il danno amanzare sin loco de biava gli danno de.

meglio con el quale ingraffeno molso : uendefle un cavallo forni do da.ix.in.xiiii.teste de nigri schiaui sccundo la bota e belleza del cauallo: & fanno uegnir alcuni foi incantadori da caualli igli fan no fare un gran soco decerte rame de herbe a suo modo sazendo gran fumo e fopra quello tien el cauallo per la bria & diceno alcu ne sue parole & poi fanno onzer tuto el cauallo de onto sotil e tex nello poi.xv.e.xx.di chelli non uol che alcun el ueda & lliapicano al collo alcune brieue ligadi in poco spacio quadri couerti de co ro rosso e credeno p sede che li nadano piu seguri in bataglia. ELe femine che ballano de nocte.



E semie de questo paese sonno molto socode & alegre cantão & balano uolétiere specialmête le giouene :ma no balano saluo la nocte a luce de luna: el suo balar e molto diferete dal nostro: de molte cose se dano mara

ueglia afti nigri de le née:come aueder balestre & molto piu de le bombarde perche alcuni nigri ueneno al nauiglio & io li feci ue dere trare de una bombarda delíon de laqual hebeno gran paura & Io dicea che una bobarda poria amazar piu de ceto homini in una botta & marauegliauafedigado quella ester cosa del diauolo: Anchora se marauegliauano del sonare de una de queste nostre pi ueda la uila che Io feci sonare ad uno mio marinare: & uedando la uestita ala diussa & con frappe su la testa se dauano ad intende re che la fosse qualche animal uiuo che così cantasse de diuerse uo ce: de essa molto apiacere & grande maraueglie prendeuano a un tracto: unde uededomi el suo credere esser fasso si dissi quello esser instrumento & si ge la de in nelle man dessiada & uisto loro pur che glie cra artificio facto aman: diceano quella eller cofa celellia le:& che idio laueua facta con le sue mane che cosi delcemente so naua:& de tante diuerfe uoce : & diceano mai non hauer uisto la piu bella cosa: e che molta amiratione li prendenano de lartisicio del nostro nausio & de li aparechi desso: de arboro: uele: & ancho re: & anche se dauano ad intendere che li ochi che se sanno apro ua ali nauilii fosseno ueramento ochi chel nauilio uedesse doue lo andaua per el mare & diceuano che nui eramo grandi incantado ri:& quasi comparabise al diauolo:digado che li homini che anda uão per terra haueáno fadiga afapere andare da loco a loco: & ch nui andauamo per lo mare: che haueão itelo che stauamo ranti & tanti giorni fenza uedere terra & come sapeuamo doue che anda namo che questo non podena esser salvo per podere del diavolo le questo perche gli no itedeua larte del nauigare & piu se marauc

gliana de uedere ardere una cadela de nocte i su uno candeliere perche in suo pacse li no sanno sar altra suce saluo quella del so co e non habiando mai piu uisto cadele ardere si parse una bel la cosa e marauigliosa e perche in quel pacse se troua mele: & lo ro zuzano el mele sora de la cera con la boccha e butala usa: une de hauendo so comprato un poco de sauomelli si mostrai come se trazea el mel dala cera dapoi domandai se si saucano che cosa sos se quella: si resposeno che quella non era cosa da niente e sin sua presentia si seci sar alcune candelle e secesi impiar: diche uedane do loro questo: simaseno molto admirati: dicendo ch nui sapeamo tute le cose.

Como Antoniotto & Alousse se acompagnorno apreso capo uerdo. Cap.xxxiiti.

N questo paese non usano instrumenti da sonar de ni

funa sorre saluo de doe: luna sonno Tanbuchi grandi laltre sie amodo de una utoletta.ma non hanno saluo doe corde & sonna co le dide che una simplice e grossa cosa no da nesun coto:como ho predicto Io hebbi cason de stare i questi paesi del signor Budomel alcui giorni per uédere e copra re & itedere piu cose: diche essendo dispaciato: & hauedo habuto certa'summa de teste determinat passar piu ultra:e passar capo uer de & andar a discoprir paesi nous: & per prouar mia uentura: con ciofia cosa che auanti al mio partir daportogallo Io hauea intes so dal Signor Infante come da quella persona che de tempo item po era aussaro dele cose de questi paesi de nigri che coduceuao la Caravella & fra le altre informatioe: haueua esto iteso che no mol to lontan da questo primo regno: de Senega de Nigri piu auanti se troua un altro regno chiamato Gambra nel qual corava inigri che uegnião coducti i Spagna o sia i portogallo al presato Signo re Infante: chel se troua summa de oro che si christiani che si andas seno serjanno richi: unde Io mosso dal desiderio de trouar questo oro: & anche per uedere de diuerse cose spazato da Budomel me redusi alla mia Carauella: & sacendomi presso ala uela per douer me partire da quella costa: ecco una matina apparse doe uele in mare le qual hauendo lor uista de nui e nui de loro sapendo non podeano ester saluo che de xpiani uegnissimo aparlameto & iteso uno deli dicti do nauilii esser de Antonioto uso de mar zenouese & laltro de alcui scudieri del pfato Signor Infante iquali do naut lii haueano facto conferua ppassar el dicto capo uerde per puar sua uetura & discoprire cose noue & atrouandome anchora mi de

quel medemo propolito me misi in sua conserva & de un volere tu te tre le Caravejje drizassemo al nostro camin verso capo verde pur ala via dostro p la costa sempre ala vista de terra diche el zor no seguente con veuto prospero havessemo vista del dicto capo verde: el qual e distante dal loco dove io me parti misia.xl.di nostri. Capo verde con la sua denominatione & gente con suoi costu mi.

Vesto Capo uerdese chiama così per che sprimi chel trouorno che sonno portogallesi circa uno anno aua ti che Io sosse a queste parte el trouo tuto uerde de ar bori grandi che continuamente stanno uerde tuto el tempo de lanno & per questa rason li so messo nome Capo uerde: cosi come el capo bianco quello de chi nui habiamo parlato per auanti per che el fu atrouato arenolo ebiancho: lo chiamono Ca po bianco: & questo Capo uerde: e molto bel capo & alto de terré & e sopra la poncta de nobolette cioe doi monticelli e metesse mol to fora in mare & fopra el dicto Capo & attorno desso e molte ha bitatione de uilani nigri & le case de paglia tute apresso la maris na & a uista dequelli chepassano & sonno questi Nigri anche del predicto regno de Senega & sopra el dicto capo se attroua tre Iso lete picole non tropo lontano da terra tute defabitade & copiole darbori tutti uerdi & grandi: & hauendo mi bisogno de acqua me tellemo anchora a una de le dicte Isole a quella che ne parse piu grande & piu frutisera per uedere se atrouauemo qualche sontas na: & dismontati non trouassemo saluo in un loco chel pareua ren dere un poco de acqua che non ne podena dare nifun fublidio & in questa Isola trouassemo de molti nidi & oue de diuersi ocella per nul cognossuti & in questa Isola stessemo tuto quel di peschans do con togne & hami grossi e pigliassemo infiniti pesci & fra li altri dentali & orade uechie de pexo de libre dodece in quindeci luna: & so questo del mese de zugno. da poi el giorno seguente partissemo nauigando sempre austa de terra. Notando che uls tra el dicto Capo uerde se mette un colso dentro. & la costa e tus ta terra bassa copiosa de belissimi & grandissimi arbori uerdi che mai non butano foglia tuto lanno: cioe che prima nasse una sos glia auante che butte laltra & nasse questi arbori sina su la spiaza a un trar de balestro che par che sbeueno sul mare: bellissima co> sta e da nedere & secondo mi che pur ho navigato in molti lochi în leuate & în ponete mai non uidi la piu bella cosa de allo che me aparfe questa costa: la gle bagnada da molte riuere de siumi picoli

non da conto & in quello non poría intrare naullu grosi :passaco quelto picolo colfo tuta la costa ehabitata da doe generatione: lu na e chiamada Barbazini & laltra sereri pur de Nigri ma non son no foroposti al Re de Senega: costoro non hanno Re ne Signos re alcun proprio: ma ben honorano piu uno che uuo altro secun do la qualita & conditione de li homini fra loro: non uoleno cons fentire Signore nesuno per che el non glie sia tolto le moglier & li fioli & uenduti per schiaui come sanno gli Re & gli Signori in tati li altri lochi de nigri: Costoro sonno grandi Idolatri & non hanno leze nisuna & sonno crudelissimi homini & usano larcho con le frize ucnenade & doue itocha in carne nuda doue che sans que esce subito la creatura more: sonno homini nigrissimi & ben incorporadi & el suo paese molto boschoso & copioso de legni & de acqua & per questo se tien molto seguri perche non se pol ins trare saluo per streti passi & non teme alcuno Signore circonuicis no & e achaduto molte fiade che alchuni Re de Senega de Nigri antedicti per tempi passati li hanno facto guerra & hali uoluto lus biugare & sempre da quelle doe natione sonno statt mal menati:& scorrendo adoncha con uento largo per la dicta costa con uenv to dostro descopremo la boccha de un fiume largo in boccha for si un tirar darcho & chiamase per nome el Rio de barbazint e co si e notato in la carta da nauigar sacta per mi de questo paese & e dal Capo uerde sina aquesto Rio milia sesanta & el nauigar no stro per questa costa & per avanti sempre e stato de giorno metta do ogni fera anchora a fol posto & in.x.o uero.xif.passi dacqua & lontani da terra quatro o cinque miglia & al fol leuado faceuamo uela tegnando sempre un homo dalto: & doi homini aproua de la Carauella per uedere sel rompeua el mare:in alcuni lochi per des scoprir alcun scoio & nauigando peruegnimo ala boccha de uno altro siume grande: el qual mostrava non estere meno del dicto rio di Senega di che ucdando questo bel fiume & juedendo el paese bel lissimo & copioso de arborisinas u lamarina meressemo sora & si deliberasseno de uoler mandare in terra uno deli nostri tureimani perche cadauno deli nostri naulli haueua turcimani Nigri mena di con nui de portogallo iquali turcimani sonno schiani nigri në duti per quel Signor de Senegaali primi christiani portogallesi cheneneno ascoprire el dicto paese de Nigri iqual schiani crano facti christiani in portogallo: & sapcanno ben la lengua spagnola li haueuano habudi da li foi patroni con paci de darge una testa per uno a zernire in tuto el nostro monte per sua sadiga de la tur

cimania: & dando cadauno de questi. i i i. teste li patroi sol li azeta uano & lassauali franchi: & buttamo la sorte achi tocasse metere el fuo turciman in terra e tocco al genouese unde armada la sua bar cha mádo el turciman fora co ordene ch la barcha no se acostasse a terra faluo tanto quato podesse metere el dicto turcima sora, al qual tureima so comesso chel seinsormase de la coditione de que sto paese e sotto que signor li erano eche lo intedesse sel se troua ua oro & altre cose a nostro proposito: unde essendo dismontado in terra & tiraca la barcha un poco fora a largo fubito uene al pe dicto turcimă molti nigri del paese iquali hauendo uisti inautlii li erano reducti ala marina con archi e sagette & arme & stauão in boschadi per azonzer alcuni de nui in terra & uegnudi alut li par lano Per spacio de un poco & quelli li disteno no sapiamo: saluo che co furia comezão aferir oflo turcimano não con alcune spade moresche curte: e breuemete lo amazorno che quelli de la barcha no lo pote secorrere: di che inteso ginui afta tal nouella romagnes femo stupefacti & coprendedo che costoro doueão esser crudelissi mi:hauedo facto un fimil acto in quel negro che era de fua gene ratione: de rasone molto pezo sariano a nui: & cosi secemo uela se guendo pur nostro camino per ostro nauigado pur a uista de la costa: la qual continuaméte atrouauemo piu bella e copiosa dar bori uerdi: & pur tuta terra bassa: & tadem peruenessimo ala boc ca del siume de Gambra: la qual uedendo nui quella ester gradissi ma no meno de.iii.sin a.iiii.milia nel piu stretto doue podemo in trare con li nostri nauili seguramente terminamo qui repossare:p uoler intendere el zorno seguente se asto era el paese de gambra che tanto desideramo douer trouare.

Fiumera grade nauigata per Almadie.

Cap. XXXVI6



Ssendo nui reducti ala bocca de questo gran fiume :el qual nela prima intrada non mostraua meno largo de milia.vi.in.viii. iudicassemo questa bella siumera do uer essere del paese de Gambra che per nui tanto era

desiderato & che sopra questo non sosse maraueglia de atrouarse qualchebona terra doueleziermente potessemo peruenire a qual chebona uentura de summa de oro o specie: o uero qualche pcio sa cosa facto el zerno sequente con el uento essendo bonaza: man dassemo la Carauella pichola auati be fornita con hoi i una dele nfe barche co ordie che p eeremauilio piccholo che domádaua po cha acq andasse più auatt chel podesse & trouado barcha su la bo

cha del dicto siume scadagliado el sondo & trouado boa acq gros sa per poder intrar inostri nauili se tirasse indriedo & sorzesse sa zendone alcuni segnali: & cosi so seguito per quella: & atrouan= do passa circa.iiii.dacqua su la dicta bocca secundo lordine nostro & da poi sorta la dicta Carauella li parse di mandar la nostra bar cha armada & anche la sua incompagnia benche picolla sosse piu doltra dentro da la bocca con questo comandamento che se per cafo inigri del paese uegnesseno con le lor almadie o sia barche ad assaltarsi che subito se reducesseno al nauisio senza uoler con lor contendere: & questo perchnui eramo li reducti per uoler tractar con el paese bona pace e eoncordía & tore da Joro beníuolentía: la qualfe conuegnia aquistare con inzegnio & non per forza: este do passate ledicte barche piu auanti tentono el fondo in piu lochi con el schandato atrouando per tuto detro dala dicta barcha no meno de passa.xvi.dacqua andono piu doltra per spacio de milia doe:unde uedendo le Riuere del dicto siume belissime e copiese de altissimi arbori uerde: & uedendo anchora el fiume far piu uolte su so non li parse de andare piu auanti facendo uolta:eceote usir da la bocca de un fiumicello che meteua cauo qui in questa gran fiu mara.iii.almadie che anostro modo si chiamano zoppoli che son no el sorzo de este p álle ch da poi ho uisto quasi tutte de un pezo facte de arbori grandi canati facte amodo de burchiella chese me não driedo a questí nostri burchi grandi & uedendo queste nostre barche le predicte almadie dubitando che quelle non uegnesses noper farlt oltrazo: & essendo nui stati auisati per altri mort niz gri che in questo paese de Gambra li erano tuti arzieri che trace uano con frice auenenade: & ben che fossemo susicientissimi per desenderse: nondimeno per obedire a quello li erastato imposto denno a remi: & quanto piu presto li poteno uenereno al predicto nauílio piccolo:ma non pero si presto che zonte al dicto le alma die li era ale spalle non forsi lontano un tirare darcho per che son no uelocissime: ma intradi li nostri homini in nauilto comenzono amatar alle dicte almadie che se acostasse: & quelle asermandosse mai non uolfe uenire.nel qual podeua elfer homini da.xxv.in.xxx. nigri líqualístando cosi un pezo a guardar cosa che mai per lor ne per soi antecessori non era ueduta in quelle parte cioe naussi & hoi bianchi & stauano senza mai uolere parlare per cosa che li fusse sacta ne dicta & sene andono per li facti soi così passo gl zor no senza farli altro.

Como i Nigri assaltareo si nanili i la siumera. Capaxxxvii.

A matina seguente nui altri doe navilsi cercha a ora

de terza co uento bonaceuol & con lordine de lacqua fecemo uela per andare atrouare la conserua nostra p Intrare nel siume con lo nome de dio sperandone sra gerra dentro da questo siume douer atrouar zente piu humana de quelli che uidimo in le dicte almadie & cosi ellendo zonto ala nfa conserua: & ella sazendo uela in nostra compagnia comezassemo ad intrare nel siume andado la Carauella picola auati & poi nui drieto luna alaltra passando el bancho & estendo intra circa milia iii.eccore adrieto da nui uegnire no so de que loco usite alcune al madie le qual uegniendo a nui quanto podeano piu. & essendo p Inni uiste sessemo uolta sopra de loro & dubitado de le lor frize aue nenade che eramo informati compressemo li nostri nauilii al me glio che nui podessemo & se armassemo ordinando le mostre pos fte ben che mal in pôto eramo darmetuenereno per propa & amí che era al primo naullio partadose quelle i doe parte ne messeno in mezo de loro & contade le dicte Almadie troyassemo quelle es sere.xvii.grande come seriano bone barche & alzando iremi in al to nestauano auardar come cosa marauegliosa & noua a loro: & quelli nui examinassemo i le qual podeua esser circa Nigri.cl. al piu iqual ne parseno belissimi homini de corpo & molto nigri: ue stiti tuti de camise de gotonina bianche & in testa haueano alcui capelitti bianchi quasi al modo de Alemani saluo che da chadaun lato haueano una forma de ala biancha con una penna in mezo del dicto Capelleto quasi uoledo significare ester homini de guer ra &in chadauna de le pue de le dicte almadie iera un negro in pie con una targa tonda nel brazo che ne pareua esser de coro: & cost ne loro a nui ne nui a loro faceamo contro: & hauendo ui sta de li altri doi nauilii ch me uenia drieto drizado lo suo camin uerfo quelli e zonți a quelli senza altro saluto butando zoso i res mi con soi archi comenzono tuti a tirar: iqual nauilii visto el suo moutmeto butono. iii. bombarde al primo trato le qual udite per quelli stupefacti & aroniti del strepito grade butarno li archi aba sorisquardando chi in qua & chi in la stauano amiratiui & uiste le priede de le bombarde serir ne lacqua li apresso aloro la qual ris guardando per bon spacio estendo stati:ne altro uedendo perde do la paura predendo ilor archi de nono comenzano la festa con grande ardire acostandosse apreso i naussi attro de prieda: li ma rinari comezano con le sue balestre abresagiarli & lo primo che deserro la balestra so un stol bastardo de quello zeouese & seri un

negro nel pecto che subito cade morto ne lalmadía: el qual estens do ueduto per li soi:preseno quel ueretoe e molto lo guardana q si maranigliadose de tal armaine per questo restano de tirar alí na uilti uigorosamete & quelli de le Carauelle allor i modo che in po cho spacio de tempo so guasti molti nigri: & de christiani dio gra tia alcun non fo ferito : unde uedendo questi nigri guastarse & pe rir:tute le almadie: da cordo se messeno per pope de la Carauella pichola dado a quella gran bataglia perche li erano pochi homis ni & mal in ponto darme: Io uededo questo sezi cargar uela sopra el dicto nauilio picolo & zozando a quello el tiraflemo i mezo de nui altri doi navilli descargado bombarde & balestre: a questo ue dédosse li nigri se assargorno da nui & nui icadéate tute tre le 🔾 a rauelle inseme sorgendo una anchora & conbonaza tute tre se te gniuemo sopra quella & da poi tentamo de uolere hauer lingua. con quelli Nigri.

La deliberatiõe che seceno in la siumera de Gábra. Cap.xxxviii •

Tato per li nostri turcimanisessemo amarar & cridares chi una de quele alamadie se aprossimo a nui a tiro dar -chosal qual sessemo dir per che casone et ossendeuasco ciosia che nui eramo homini de pace & tratabili de mer chadátiakhe có li altri Nigri del regno de Senega nui haueamo boa pace & amistade cosi co loro noleamo hauer, se li piacea che eramo uenuti da lotan paese per uoler sar alcui degni presenti al suo Rela Signor partedel nostro Re de portogallosperche co lui el desiderava hauer amicitia & bona pace/& che li pregavamo che li ne uolesse dir in que parte se attrouauamos che Signor re - soli um zeua quel paele: & le quello era fiume: & come el fe chiamauale che da nui li uolesseno uentr pacificamente aprendere amoreuolmens te de le noftre cose & che de le sue quante ne placesse ne desse o poche o niente de tuto seriamo cotenti:la risposta sua solche nel passato de nui li haucanno habuto qualche noticia del nostro pratis care con quelli Nigri de Senega: iqual non podeua ester faluo che catiui hominii in voler nostra amistade perche loro tegniva per fermo che nui christiani mangiauemo carne humanal & che non comparauemo Nigri saluo per mangiarlist che per questo non uoleano nostra amistade per alchun modo: Ma che neuolea amazar tuti: & da poi de le cose nostre ne saria presenti al suo Signos resdicendo esfer de li sontano tre giornate & che quello era el paese de Gábra & gilla era siumara grossa : & disse el nome lel quale no me ricordo: & in quello stando el uento risusco di che ucdendo nut

el suo mal uoler dessemo uela sopra di loro le loro ssugireno ala via de terra: à cosi copissemo co soro nfa guerrassa poi seguido qsto se consegliassemo de andare piu sopra el dicto sumquuati al meno fina milia.c. se tanto podeuamo: sperando pur de trouar meglior zente:ma nostri marinari erano desiderosi de ritornare alle fire casqsenza piu prouar de meterse a pericolosturi dacordicomē 🗕 zono a cridaret dicendo che de tal cosa non uoleano consentire I chel bassana de quello che haucamo facto per quello uiazo: di che ucdendo nur el suo volere unidosconvegnissemo consens tire per mancho scandolosper che sonno homini molto de tes sta & ostinatifacosi el giorno seguente de li se partimo tegnans do la volta del Capo verde/per ritornar con el nome de dio in Spagna

TLa cleuatione de la nostra tramontana & le sei stelle oppos Cap.xxxix.



Elí giorni che nui stessemo sopra la boccha de gito siu> melno hauessemo piu che una uolta uista de la tramontanaj& ne apareua molto bassa sopra el mare:e pero la couegneuamo ueder con tepo molto chiaro: & nepare-

ua fopra el mare la terza de una láza:li hauessemo uista de.vi.stelle basse sopra el marechiare lucete e grades tolte alle a segno per el bossolo ne stana dreto per ostro:e se guardeo in asto mo seguente.



tana; Notando che in questo loco atrouassemo la nocte hore .xiii. el giòrno hore.xi.nel pricipio de lujo: so saluo el uero ad.ii. del dicto mesc: questo pacse e sempre caldostuto el tempo de lanno: le uero chefa uarieta & quella chiamano inuerno [perche comenzan-

do el mese infrascriptossina per tutto octobre el pioue quasi ogni giorno continuamente, su lora de mezo disin questo modofficuase alcune nebule continuamente de sopra terra tra grecho & leuans tel& daleuante & sirocho con gran toni e lampi e sulgori: & così pioue una grandissima acqua: & quel tempo inigri comezano a se minare nel modo che fanno li nigri antedicti del regno de Senes ga: & el uiuer suo sie pur de megli e legumi & carne elacte: & ho in teso che in questo paese fra terra:lacqua che pione e calda :in que sto paese la matina quando el se sa el giorno non sa alcuna auros ra aleuare del sole:come sa ine le nostre parte:che da laurora al le uare del sole:e sempre un breuo spacio anci come dispare le negru re de la nocte subito se uede el sole:non per spacio de meza hora el rende chiaritade perche el par tuto turbido a modo afumado nel primo leuare: e la cason de questa uista del sole cosi presta la maria contra lordine de ipacii nostri non intendo dache possi procede, re p altra cason che p ester i terreni de gsto paese molto bassi e spo sadi de motagne: & de osta opinio e se atroua tuti olli nfi copagni. Como Antonietto genouese & Alouiseda ca da mosto trouore no noue Isole.

E la conditione de questo paese de Gambra quanto per quello che potte ucdere e intédere i questo nno pri - Gambra mo unazo/pocho o niente se pol dire: & specialmente de uedura perche come haueti intessa per eller le gente

de uedutaperche come haueti intelo per eller le gente de le marine asperc & seluazesnon podessemo con lor hauere ling gua in terra:ne trafare con lor cofa alchuna:ma douití saperekhe per quelto utazo tornassemo in Spagna, non passando più auantis per che li nostri marinari non ne uosse seguire: unde lanno se guéte el predicto Genouese e misdacordo una altra uolta armasse mo doe Carauelleper voler cerchare questa fiumerale hauendo sentido el prenominato Signore Infante/senza licentia del qual non podeuamo andare che nui haueamo questa deliberatioe/molto li piaquel& armoe una fua Carauella che uegnisse in nostra copagniale fornita presto dogni cosa necessaria: partessemo de loco chiamato Lathus|che apisto Capo san Vizenzo|nel principio del mese de Mazokoh uento psperoja tegniuamo la uolta de Canaria, & in pochi zorni il zozessemo & secudandone el tpo/no curasfimo de tocar la dicta Ifola: ma naugando tuta uía per ostro al nfo uíazo: & con le secunde de lacqua che molto tirano zoso al garbinifcorreemo molto:ultimate puegnificmo al capo bianco: & hauedo uisto de esto caposte largastemo un poeo i mar: & la noce

Limus

seguente neafazo un temporal de garbín con uento sorreuole: diche per non tornar indriedo tegnessemo la uolta di ponente:el matièro saluo el uento per riparare & costizare el tempo doe no cte.c.iii.zorni:el terzo zorno hauestemo uista de terra eridando tun terra terra:molto se marauegliailemo perche no sapeuemo chi a questa parte solle terra nesuna. & mandando doi homini alto di scoprino doc grade Isole: unde essendo notificato questa cosa des semo gratia al nostro signore dio che ne conduceua a uedere co se noue:per che sapeuamo ben che de queste tal Isole in spagna non sene hauea noticia:per intender più cose & per prouar nos stra uctura tegnessemo la uolta de terra a una de esse Isole: & i bre ue tempo li fossemo propinqui:undezonzando a esse parendone grande la scorressemo un pezo a uista de terra tato ch peruegnes semo aun loco doue me parea che sosse bostazio & li meressemo achora ebonazato el tèpo butaflemo la barcha fora & quella bé armada mádai i terra p ueder sel peua alcua psona i asta Isola :di che andono & cercono molto & no trouono krada nissuna ne si gnal nesun per el qual se podesse concludere che in esta ne soste habitanti:& habuda ofta relatione la matina seguente per chiarir in tuto laio mio:mandai.x.homini ben in ponto de arme e bales stre che douesseno motar questa Isola da una partessaqual era mo tuosa & alta assal per uedere se attrouaueno cosa alcúa e se uedea no altra isola diche andono & no trouono alcuo: come quella isola cheera desabitada saluo grandissima copia de colombi li qualise la la uano pigliare co le mae: no cognossendo che istrumeto fosse lomo & de quelli molti ne portano ala Carauella che co bastoni e maze haueano presi: & ne saltra ora hebemo uista de tre altre isole grande dele quale non haucuemo uiste nui che ne romagniua sot to uento da la parte de tramontana & le altre doe erano una in dromo laltra ala ula de hostro pur a nostro camin & tute a uista lu na da laltra:anchora li parsede uedere dala pte de ponete molto i mare a modo de altreifole:ma non fe decerniua ben per la distan tia laqual no curat de andare si per no, hauere tepo & seguir mio uiazo come che zudigana foseno desabitade come era queste als tre:ma da poi la fama de queste altre quatro isole che io haueua atrouato altri capitando fonno adescoprir le altre & trouano que ste ester.x.isole fra grade e picolle desabitade no trouado i álle sal uo colobi & occeli infiniti de strate sorte & gran pcussion de pesi: ma tornado al mío pposito me pri da asta isola e seguedo el mio camio uidi autita de le altre doe isole onde scorredo la staria duna

desse che me parea copiosa de arbori. discopersi la bocca de un siume che usciua de questa isola & iudicando la fosse bona acqua sorzessenio perfornirse & dismontati alcuni di mei in terra andos no al primo loco de quelto fiume su per la uia & attrouano alcus ne piccole de sal bianchissimo e bello del qual ne portono al naus lio & ie nera i gran quantita & de questo prendellemo quanto ne aparse: & cosi arrouando lacqua bonissima ne tollessemo dechias rando che qui atrouassemo quantita de bisse schuelare o sia galan dra a nostro modo de le qual ne prendessemo alcune: la couerra delle quale era mazor che bone targe: & quelli marinari quelli ama zono & feceno piu uiuande digando che altre uolte ne haueuano manzado nel colfo de Argin doue etiam se ne atroua: ma non si grande & dicoui che anchora mi per prouar piu cose ne manzai & parseme bone quasi de una carne biancha de nedelo si bon ho dor e sapor rendeua per modo che ne salano molte che in parte ne fo bona montcione inful uiazo: manzai etiamdio nel primo mio uiazo de la carne de lionfante la qual non me sepe molto bo na: Anchora pescassemo su la bocca de questo siume & anche de tro doue atrouassemo tanta quantita de pessi che le incredibile a dirlo deli quali molti dessi non hauemo mai uisti alcun de nui: ma grandi & bonissimula siuma era grande che largamente pos ria intrare dentro un nauillio de botte.cl.cargo:che era largo un bon tirar darcho qui stessemo doi zorni asolazo & si se sornissimo de refreschamenti antidicti con molti colombi che amazassemo senza numero. Notando che ala prima Isola doueche dismontas semo metessemo nome a quella Isola de Bonauista per essere sta ta la prima uista de terra in quelle parte. Et a questa altra, Isola che mazore ne pareua de tute quatro metellemo nome lisola d san Iacobo perche el zorno e de san Iacobo e philippo uelssimo a essa Ifula a metere anchora.

Le do palme & la nauigatione de la fiumera de Gambra. Cap.xli.

Acto questo che e dicto adi soprascripto partissemo da le sopradicte isole tegnando la uolta de Capouerde: unde in pochi di idio mediante uegnissimo a spedegar a uista de terra a un loco che se chiama Le do palme che estra el capo uerde & il rio de Senega antedicto: & hauendo bos na cognosanza del terreno seguimo scorrando el capo & la mati na seguente allo passamo & nausgamo tato ch puegnissemo unal tra uolta al prenominato de gambra doue brieuemente intrasse

mo & senza altro contrasto de nigri & de sue almadie nauigamo su per el siume de zorno sempre co el scadagio in má: le almadie di nigri alcue che pur trouauemo ádauano a logo le riue del deo flume:e cercha a.x.milia atrouailemo una isoleta a mo de un pole sene facto per el deo siume:a la qual hauedo messo áchora una do minica máco da questa ulta uno di nfi marinari el qual de plu zor ni era stato amallato difebra & be che la morte sua a tuti ne agra uasse nietedemeo couegnedo nui uoler allo che a idio piace q a q sta isola el sepellissemo: el qual haueua nome Andrea: & p questo nome intitulassemo quella isola douerse chiamar decetero lisola di sancto Andrea & cosi e stata da poi sempre chiamara:partendosi da questa isola & nauigando sempre su per lo deo siume:alcune al madie de nigri ne seguiuan da la longa: unde amatando inostri Turzimani & nui a quelli & chiamado quelli nigri & mostrandoli alcuni zerdadi & altre cosedigando che seguramete li se acostas seno che li donaresimo de quelle robe:e che no haueseno paura che nut eramo homini humani etratabeli & alli nigri apoco apo co achostandose predendo da nui alcuna segurtade ultimate ue neno alla mia Carauella & uno de essi nigri intro dentro: el qual perche lo intédeua el parlar del mio turcimano: el qual nigro mol to se maraueglio del nostro naulio nel modo del naugare co la uela perche loro no fanno saluo che auogar quelle sue Almadie co remi: & credeano che altramete no se nauigasse: & anchora stu pefaua de uederne nui altri homini biáchi: & no meno del nostro habito maraueglioso aloro & molto diserete dal suo e pricipalme te:perchela mazor parte de loro uáno nudí & se alcão ua uestido sie uestido de álle camise biáche à gottó: nui sessemo molte careze al negro donadoli molto fusare dich el rimase molto coteto & do madadolo nui de molte cose: ultimate ne afermo állo eer el paese d gambra che el principal Signore de lor Farosangoli el qual dice uastar el dicto signor lontan dal siume fra terra uerso mezodi e si rocho fecodo ne mostro da ix.a .x. zornate el qual Farosangoli era sottoposto alimperatore de meiliche era el grá imperatore de Nebei:ma che niente de meno el ne era molti sign ori menori che habitauão apresso el siume si da un lado cõe da laitro:& se uoleua mo el ne menaria da uno de ásti Signori: el qual se chiamaua Bati maussa p, che el trataria co el dicto Signore chel uolesse prendre amistade co nui:poi che a lui li pareua che eremo boe psone:gsta sua oserra molto a nui piaque & co nui il menassemo in nauilio sa zidoli bona copagnia tato che nauigado lopra el dicto fiume p

uegniamo a loco prenominato Batimaussa Signor: che secundo el fudicio nostro era lontan dala bocca del dicto siume circa mis lia.lx.e piu.

Como presentato el Signor Batimaussa haue bona pace con



Orando che andando fopra dicta fiumara andauamo per leuante: & questo loco doue metesseno anchora del dicto siume era molto piu stretto che nela boceatal nostro iudicio non era largo ultra un milio: & sane que

sto fiume molti rami che mette in esso:zonti nui a questo loco di terminassemo de mandare un dinostri turzimani con questo nes gro alla presentia de questo Signore Batimaussa & cusi mandasse mo un presente che so una zuba de seda morcscha ch' a nostro mo do e adire come una camisa la qual era assai bella & sacta in terra de mori & mandamolí a dire come eramo uenuti per comandas mento del nostro Signore Re de portogallo christiano per sar con lui bona amistade & per intendere da lui se laucua bisogno dele cose di nostri paesi ogni anno chel nostro Rege ne manda ria:con allai altreparolle:el Turciman ando con el dicto Nigro & breuemente so con el dicto Signor & de li non se partessemo ch non solamente hauessemo la sua amistade: Ma anchora si uendesse mo molte cose abarato de lequal hauessemo certischiaui Nigri & certa quantita de oro:ma non da conto a respecto de quello che doueuemo trouar perchela fama era affai bona per la informas tione de Nigri del Regno de Senega & alesecto trouassemo esser ni pocho fecundo nui:ma fecundo loro che fonno pouerissima zéte li pareua assai:el qual oro e molto da loro apresiato:e secudo imi molto piu che da nui per che lo stimano per cosa molto precio sa:nientedimeno ne sanno bon mercato respecto ale cose tolcua no da nui alincontro per esso: che in queste nostre parte tato apre siate: & qui stesemo circa quindece di & i questo tempo uensano alla nostra Carauella molti de questi Nigri habitanti da un parte de la riuera del dicto siume & chi ueniua per uedere per cossa mol to noua aloro & mai non uista per isoi passadi & chi ueniua per uenderne alcune sussare o uero qualche aneleto doro le sussare che ne portaueno: si erano prima gottonine & siladi de gottoni & pă ni de gottoni filati alor modo:alcui bianchi:altri diu fali cioe ucr gadi, bianchi e azuri & rossi molto ben sacti. Item portavano mel n gatti maimoni & baboini grandi de diuerse sorte & de pieco'i & de grandi che in queste partese ne attroua grandissima quans

titade & dali per mancho de deci marchiti abarato de qualche su fara che li dauamo alincotro Item ne portauano zibetto e pelle de garta che fanno el zibetto a uendere & dauano una onza de ziberto p una altra cosa alincotro che no ualeua.xl.o uero.l. mar chiti no che loro el uendano apeso:ma Io el dico per estimatione & altri ne portauao fructi d diverse sorte & frale altre molti datalli piccoli & saluadigi pur se ne mazauao & molti di nfi ne manzaua no & trouauali de uarii sapori: Ma Io mai ne uolse mazare per du bito de flusso. & a questo modo haucamo ogni di gente noua a le Carauelle & de diuerfi lenguazi mai no cessauano de andare suso à zoso per quel siume con quelle sue Almadie da loco a loco con femine & homini al modo che fanno de qua le nostre barche ín su le siumere:matuto el suo nauigar sie per sorza de remi & uo gano tuti in pietanti da una banda come da laltra & sempre ha no uno depiu che uoga de dreto ora da un lado ora da laltro per tenir dritta la barcha: el suo uogar sie i pie asorza de braze senza apozar el remo:ma el remo efacto a questo modo:hano una laza amodo de una meza lanza longa in un passo e mezo & da capo de gîta lanza hano ficato o uero ligato per altro modo un taglier redodo & co questa sorte de remi uogano uelocifimamete quelle sue almadie per la costa del mare a terra & hano molte boccbe de siumiseli doue se mettéo e vano segur: ma cotinuaméte no se assar gano molto dal suo paese perche non uanno segure da un paese alaltro per no essere presi pur da Nigri & uenduti per schiaui : & in capo de certi zorni terminaflemo de partirfe & duenir alla boc ea del dicto siume perche moltidi nostri homini se comenzaueno amalare de lebra calda & accuta & subitamete se partissemo TElefanti faluatichi & tniche modo li pigliano.

Elle cose che se pol dir de questo paese per quello che nui uedessemo & per la informatioe che nui hauessemo in quel poco di tempo che li stessemo prima de la sede sua questa estere comunamente idolatra in diuessi mo di:dando grade sede a incanti & altre cose che fanno diaboliche: ma tuti cognosse idio: anche gene alcuni che sonno machometa ni & questi tali sonno homini: che uanno per el mondo per li paesi de mori: & non stanno sermi nel paese: che li paesani che no uao arorno no sanno niente del modo del uiues de costoro: tuti quasi se gouernão ne la forma di Nigri del regno de Senega antedicto: & manzano de queste medeme uiuande: salvo che hano più Risi pe che no nasceno in lo paese de alli de Senega; anzi mázano assorbero.

carne de cane: doue no ho mai udito che se manze altroue: & el ue stire de questoro e de gottonine saluo che inigri de Senega: che uáno quasi tuti nudi: « questi el sforzo uáno uestiti p ester in habú dantia & mazor quantita de gottoni:le femine uesteno pur anche a un modo: faluo che hano a piacere quando fonno piccole de far se alchuni segni pontizati in nela carne chi su per el pecto chi su per brazo & altre su per el collo: le qual parenno de queste opre de seda: che se soleuano usar asar su li fazolliti: & sonno sacte con fogo che mai per alcuno tempo non uanno uia:quelta regione sie molto calda: & tengono tanto quanto se ua plu auanti sotto los stro:per tanto sono paesi piu caldi: & specialmente in questa siuma ra faceua piu grá caldo che nel mare per esser occupata per li mol ti arbori & molto grandi che sonno per tuto quel pacse: & de la grandeza de quelli arbori:ue dico che tuti nui tollellemojacqua de una fontana che era apresso la riua del siume: apresso la quale era un arboro grandissimo & molto grosso:ma lalteza non era per ra son come la grosseza perche zudicassemo esser esrca.xx. passi alto: ma la groseza sessemo misurare & in esso atrouassemo circa passa xvii.arorno al pe & era maganado in piu lochi & haueua le rame molto larghe per modo chel fasea grande ombra attorno & se ne atroua de magiore: si che poditi intendere che per questi simili ar bori la uirtu del paese esser bona e sertile p esser bagnada da mos te acque che la riga, in questo paese se arroua gran copia de alifan ti & hone uisto Io tre uiui saluadeghi perche in queste parte non li sanno domestigare come in altre parte del mondo: & quando li uedessimo escire sora del boscho eramo con la Caravella a mezo el dicto fiume: & saltassemo alquanti de nui in la barcha per anda rea essi perche li eranno un pocho lontani: ma come ne uideno ritornono in lo boscho: da poi Io neuidí un altro piccolo imorto per che a mia compiazentia uno altro Signor Nigro che hauena nome Gnumimenssa: el qual habita cercha ala bocca de questo siu me de Gambra ando a cazar con molti Nigri & doi giorni perse guino quelto alifantztanto chelo condusicno al fin: costoro uan no ala caza a pie: & non portano altre arme per offendere faluo azagaje de lequal se he dicto disopra & archi & tute le sue arme chetrazeno sonno auenenade: & sapiati chelli uanno attrouar que sti alisanti ali boschi in lochi sangosi doue la piu parte listanno perche li sonno de schiata del porcho che uolentiere stanno nel fango: & questi Nigri se meteno dadreto a questi arbori & serisse no li alifanti o con fagieteo uero con azagaie auenenate & uana

no faltando & fuzando da uno arboro a laltro in modo che lo ali fanteche e animale molto groffo auanti che esti se possan uolgere el uien ferido da molti:per questo modo el sie molto offeso senza poderse disendere: ben ue dico ehe alla larga doue non sosse arbe ri homo non le osteria acostar alui per che non corre tanto lomo come fa lo alifante de passo & azonzerialo che per rispecto de la sua grandeza: el suo passo e molto longo & quando se accaduto che per disgratia li alifanti habia perseguitato alcuno homo nel pianno à che labia agionto non lo offende daltro che de quella tromba grande del suo muso che e quasi simel a quella del porcho ben che la sia altramente per che la tromba nel muso del porcho non e mobele coe alla de lo alifante: laqual e como un labro grof so & duro: lo qual el torze & slonga & scorta recogliandolo come el uole: & quelto non fa el porcho per mo ch achogliendo lomo co questa tromba lo butta tanto in aire che auanti chel, casche in ter ra lhomo molte fiade e morto: questo o aldito contare da molti ni gri:ma non e pero lalifante feroce animale che uada alhomo fe da lui no ne attentato; e questo piccolo alifante uidi Io morto in terra: el qual non hauea ultra tri palmi dedente longo: & de ques sti tri un palmo se rechogliua in la massella: si che non pareua has uere circa doi palmi de dente: unde diceuano esfer molto giouenet to: dico per quelli che hanno li denti da diece in dodece palmi lon go: & ppicolo che fosse. alifante: nui giudicassemo che la desse carne per quatro in cinque torri di nostri: questo alisante me so do naro per questo Signore cioe che tollesse de esso quella parte che uolelle colo resto solle dato a quelli cazadori per mangiare: unde intendendo Io che la carne de quello se mangiaua per Nigri nese ci taghare uno pezo zofo: & de quello mangiai nel navilio rosto & alcso per prouare piu cose: & per podere direche haueua mangia do de carne de uno animal che non haueua mangiato alcuno de la mia terra: la qualcarne in effecto non e tropo bona: me par se du ra & desauida: & portai etiam un di piesoi & parte de la trumba al nauilio: & anche trassi molti di soi pili del corpo che erano Niv gri & longi un palmo e mezo & piu. & molto grofit: de le qual co le con parte de quella carne apresentai poi in Spagna al prenomi nato Signore don Eurich de portogallo: el qual receue per grans de presente per estere la prima cosa chi saueua habuto da quel pae se: Se anche perche el se apresiana molto daner de queste cose stras nie che alui ge uenia dà lonze parte apresentade: & de paesi desco perti per sua industria.

Del ple & gambe de lo elefante & pesse cauallo. Cap.xliss.
Oglio che uni intendiati chel pe de lo talifante e todo

atorno quasi como un pe de un cauallo:ma tutto dun callo negro grosssimo sul al callo del pse la.v.onghie atorno el dicto pie: & erano retonde & de gradeza po co piu de un grossone: & si non era el pie de questo alifante picco lo:ma era largamente piu de un palmo e mezo largo fotto la fola per ogni quadro: perche come ho dicto tuto e tondo come e uno ragliere. Notando che per lo dicto Signore Nigro me fo donado etiam uno altro pie de alifante: el qual misurai piu uolte sotto la so la de esto pie presente molte persone: & quello attrouai palmi tre hauendo per ogni parte la dicta largheza: & etiam aprelentai quel lo al præfato Signore Infante don Eurich con un dente de alifan te: el qual era. xii. palmi longo & moltó ben facto: el quale dente con el dicto pie mando el dicto Signore apresentare alla Dus chessa de Bergogna per un grande prefente; non creda alchuno che lo alifante non se desnode in is ginochi come altre uoste has ueua udito dire: anzi e il contrario & uanno & gitanse & lieuanse como fa ogni altro animale: Anchora in questo fiume de Gambra & cosi e in molti fiumi de questo paese ultra le calcatrice & altre di uerse cose che li se atroua: el se atroua uno animale che e chiama to pesse cauallo: questo animal e de natura quasi del uechio marin che ora sta in acqua & ora in terra & da tuti doi questi elementi se nutrisse: e de questa natura: cioe di questa forma: le de corpo gra de come una uaccha & curto de gambe & de gran corpo: come la uaccha a ipie fissi: la testa ha sorma de cauallo & ha doi denti grandi amodo de porcho zengiaro & sonno questi denti molto grandi che ne ho uisto dedoi palmi & piu longi: & alesiade ques sto animal esce de lacqua & ua in terra come bestia quadrupeda: desimel bestia non se ne atroua in altra parte doue se nauiga per nostri christiani: saluo in questi paesi de Nigri : anchora se atroua in questo paese uespertilioni cioe notrole aurostro modo grandi de tre palmi e piu: & altri diuerli ocelli molto diserenti deli nostri de qua: & maxime infiniti papaga: & cosi etiá molti pessi i gsto siu me uariadi da li nostri de gusto e de sorma: tamé boni da mázare. Efumera de Casamansa & Capo rosto. (erse

Ome ho dicto di sopra per la inconualiscentia di novistri homini partissimo dal paese del Signore Bati e mensa antedicto & in pocchi zorni insistemo del dicto si ume & essendo sora parendone a tuti hauere molte

g li

uituarie chel ferta laudabel cosa poi che la oue eramo che douesse mo etiam scorrere piu ultra per questa costa:per che essendo tri nauilii eramo affai bona compagnia:&cosidicendo un zorno cir ca a terza con uento prospero sessemo uela & perche nui eramo molto incolfadi a questa bocca dal rio de Gambra ala terra da la parte uerso ostro & garbin se meteua molto sora el mare sacendo se un capo: nui se tignissimo ala uolta di ponente per metersi sora al mare: la qual terra mostraua tuta bassa & copiosa de infiniti & grandissimi arbori uerdi:e da poi che sossemo larghi in mare disco: prissimo quello non ester capo da far mentione.perche ultra la di cta ponta se uedeua el terren de la costa tuto de longo:nientedes meno andallemo larghi da quelta ponta:perche intorno delfa fe uedeua el mare rompere piu de.iiii.milia fora: perche nui côtinua mente tegniuamo andando dvi honini aproua & uno su lalboro dalto per discoprire scogli o nero altre secche nanigando solamen te el di con assai poche uele con grande risguardo & de nocte me tendo anchora: andagando una Carauella driedo laltra secundo ne tochaua per forte ogni zorno perche cadauno de nut haueria uoluto chel compagno fosse andato auanti.ma tuto faceamo per forte tegnando un zorno a uno & uno zorno alaltro: & cosi nauí gando per quella costa sempre avista de terra doi žorni: el terzo di discorrendo discoprissemo la bocca de un siume assai grande se cundo mostraua dicta bocca eller larga piu de mezo miglio & auá frandando uerlo sera hauessemo uista de un pichol colfo e quasi mostraua al modo de la bocca de un siume di che per ester tardi metellemo serro & la matina sessemo uela & incolfandose nut al quanto discroprimo la bocca de un grande siume parendomi quel lo esser poco menor de la ltra dicta bocca del siume de Gambra & & da le riue del dicto fiume pareua esser bellissimi arbori uerdi: un de se acostassemo & qui surzessemo apresso alla dicta bocca & cas daun de nui butassemo sora la nostra barcha con li nostri turcima ni p mádare in terra a saper noua del paese & del nõe de asta siu mera & lapere chi era fignor de gle pre & cosi sessemo: breuemete le barcheadono & tornono & disseme ch qsta siumera se chiamaua la fiñera de Cafamansfa: cloe a dir la fiñera de un fignor nomiato Cafamanssa negro: el al habitaua detro dal dicto siume circa milia trēta:ma chi dicto Signor no se atrouaua li chi li era adado i guer ra cotra uno altro uicio diche habuto nui assa tal noua: el zorno seguete delise ptissimo notado chi dal rio di Gibra sina a gito al tro rio d Casamanssa sonno leghe circa.xxy, che sonno milia cèto.

TLesiumere retrouate in quella costa & le gente. Cap.xlyi.



Sendo partito da questo siume de Casamansla seguen do per la costa peruenessemo ad un capo che al nostro sudicio e lontan da la bocca del dicto siume circa milia xx.& questo capo e un pocho piu alto chel terreno de

la costa: & mostraua la fronte desso esser rossa: & per questo si metel semo nome Capo rosso: & da poi nausgando per la costa peruc nimo ala bocca de un fiume assaí rasoneuole al nostro iudicio sar go un tirar de balestra: questo non curassemo de tentare ma li me tessemo nome el rio de Sancta Anna: nui passassemo per el dicto fium: & nauigando pur al nostro camino uegnessemo ad un altro siume pur in la dicta costa el qual non parse minore de lantedicto fiume de Sancta Anna: & a questo altro merellemo nome el río de sancto Dominico del capo Rosso antedicto & dal capo rosso an tedicto sina a questo siume ultimo zudicassimo p arbitrio ester mi lia.ly.in.lx.dapoi eriam nauigando per la predicta costa per una zornata uegnessemo ala bocha de un gradissimo siume: dico si gra de che prima nui tuti zudicassemo quello esser colso:nientedemes no se uedea sí arbors da lastra parte del terrão uerso ostro: la qual largeza fo iudicara per tutti al meno esfer milia.xx. & de la i suso p ... che bo spacio metessemo a intrauersar dicta bocca cioe daun ter reno alaltro: & quando fusiemo da laltra parte hauessemo ussta in mar de alcue isole: unde nui dererminassemo noter sapere in osto loco qualche noua de tal paese: & subito metessemo. anchora: & la marina seguente el uenne ali nostri nauilii doe almadie ch sonno de quelle soe barche antedicte disopra le quase in uerita erão mol to grande & quasi che una era si longa come una de le nostre Ca rauelle:ma non si alta:& in queste ne era piu de.xxx. Nigri: laltra era minore haueua da circa.xvi.homini:nui uedendole uenire: ue gniando molto ueloze con remi al modo predicto & dubitando feralcuni de nui prendellemo le arme in man per star aucdere quel lo uoleano fare costor: quando ne sono apresso leuono uno sazol biancho ligato a uno remo che a suo modo domandaua sigurta: & noi li respondemo in quel medemo modo: & uisto loro che haz ueamo facto el fimigliante ueneno a nui: & la mazor de due almas die se acosto alla mia Caranella & qui ne comenzo a guarda per grandissima maraueglia uededone ester homini bianchi: Eriguar dauano la forma del noitro nauilio con alboro & lantena incrosa da chee cosa che loro non sanno che la sia ne lusanno: unde oi desideroso de intendere questa generatione liscei parlare ali mes

turcimani li quali mai alcun di loro pote intendere che cosa Il dis cesseno ne meno quelli de lattre Carauelle; di che ueduto questo ne haui gradissimo dispiacere: & ultimate se partimo senza poder li itedere: di che uedendo nui questo che eramo i paese nouo che no podeuamo ellere intefi concludesemo chel pastar più auati era superfluo:perche zudicauamo douer atrouar sempre piu noui len guazi e che non si podeua far cosa bona: & cosi determinassemo de tornar indrieto: da quelli Nigri de quelle doe almadie fo com prato da nui alcuni aneliti doro abarato de alcune susarete: & piu no parlando con Nigri sessemo mercato & si compravemo & ven deamo: & a quel modo: nui stessemo sopra a quella bocca de ásto gran fiume doi zorni: & la tramontana qui se ne montra molto bassai osto loco atrouassemo una cotrarietade che non se atroua i alcun loco doue nauiga li christiani cioe che el se sa in quel pae se marcha dacqua de montagne & de zozante cõe sa Venesia ho in tuto el ponente:ma douei ogni loco la cresse, vi. hore e cha la altre vi qui la cresse hore iiii e chala octo & si e tanto limpeto e la correntla de la dicta marcha quado la comeza a cressere che le quali incredibile: perche tre anchore per proua con fadiga le po deuategnir: & hora so che la correntiane sece sar uela per sorza & non senza pericolo perche laucua molto piu sorza la correntia che le uele con el uento.

Como de qui se partissemo p no hauer lingua. Cap.xlvii.



Artissimo dala bocca de questo gran siume per ritore narsene in spagna & si tegnessimo la uolta de mare uer so quelle ssole: le quale eranno distante da terra serma circa milia.xxx.a queste isole zonzessemo: le qual sonzessemo.

no doe grande & doe altre piccole: queste doe grande sonno has bitade da Nigri:e sonno isole molte basse:ma sonno copiose de ar bori gradi e alti: q anche no hauessemo ligua: p ch loro no itede uão nui: & nui loro: & partedo uegnessemo uerso le parte nrede christiani: ale qual per nostre zornare nauigamo tanto che dio per sua misericordia quando li piaque ne conduste a bon porto.

CLibro Secundo de la Nauigatione de Lisbona a Callichut de lingua Portogallesem taliana,

Thi scoprireno noui paesi con li sui nomi.



Vesto e quanto ho uisto! & inteso che qui de sopra ho notato nel tempo che andai in queste parte:ma da poi da mi ne sonno stati altri: & principalmente el Re de portogallo glie mando da poi la morte del dicto Si

# SECVNDO

gnore Infante don Heurich do Caravalle armade: Capitáeo un Piero de Sinzia: dl doo fignor feudier: al qual el doo Signor de co missiõe chi douesse scorrere co le pace doe Carauelle un pezo auati p quella costa de Nigri: & discoprir paesi noui co el qual Piero de Sinzia ando un zouene portogallese mio amico: el qual era stato co nui in quelle parte mio scriuan: & al ritorno dele predicte doc Carauelle attrouadome Io Alouise da mosto in lachus loco apsilo el capo de San Vincenzo:capito li el dicto Piero de Sinzia:& el p dicto mio amico dismoto in casa mia: el al me de in nota de poto In pôto tute el paese che li haucano discoperto: & li nomi che li ha ueano mello: à le staria come stauano tute per ordine: le qual se contien commenzando dal predicto. Rio grande doue nui fosses mo per auati: li quali sonno qui sotto denorate. Prima el predicto mio amico medisse che ierano stati a queste sopradicte docisole grande & habitade: & chein una desse dismonto in terra & paria reno con loro Nigri:ma che non forono inteli: & andoreno alle foe habitation alquanto fra terra: legi erano case de paglia poue rissime: & in alcune de quelle case trouorno statue de idole de le gno: & per quello che li poteno da loro comprendere questi Nis gri sonno idolatri:da poi non pollando hauere ne intendere ala tro da costoro: se partino de li: seguedo suo viazo per la costa psu auanti tanto che ueneno ala bocca de un granfiume largo fecon do suo iudicio circa.iii.in.iiii.milia:& per suo arbitrio meteno che sia da la bocca del dicto Rio grande ala bocca de questo altro sius mecirca milia.l.per costa: & dice che questo Rio se chiama el rio de Besegue derivado dal nome de un Signore che habita ala boc ca de questo: da poi partiti da la bocca de questo siume de Bese/ gue nauigado per la dicta costa uenereno aun capo al qual li po seno nome el capo de Verga: & tuta questu costa dal dicto siume de Besegue sina a questo capo de Verga e tuta motuosa: no pero moito alte: & sonno per suo arbitrio dal dicto siume sina a questo capo de Verga circa milia.cxl. & le dicte montagne sonno piene de bellissimi arbori molto grandi & alti & che uerdezão molto lo tano: & par una bella cosada uedere.

Capo de Sagres con tre altri: & nome de grandissime siumas.

Cap.xlix.



Tempassareno per el dicto capo de Verga & nausga do per la dicta costa per spacio de milia circa laxa, de secono el fecono el fudicio de secono el fudicio el fudicio de secono e cadauno de glli marinari dicono ester el piu alto car o

che mai uedesseno in mezo de la terra de questo capo si sa una po ta alta aguza a modo de diamante & tuto questo capo e copioso de graditima arbori uerdi & messeno nome a questo capo Sagres in memoria de una forțeza che fece far la bona anima del Signor Infante don hurich sopra una de le pôte de capo Sancto Vincen zo ala qual el messe nome Sages & chiamase dali portogallesi ca po di Sagres de Signea:: & dicano marinari quelli tali ciler idola tri per la informatione che hebbeno & che adoranno statue de le gno in forma de homini & dicono quando li denno manzar obes uere offerisseno de le ujuande alli soi idoli & sonno pur homint Nigri: & hanno alcuni fegni facti con ferro asogato per el uiso & per el corpo & sonno piu presto beretini ch nigri & uano sempre nudi & per braghe portano scorze de arbori con le quale i copre no le lor uergogne:non hanno arme per no si trouar ferro i suo paese: uiueno de risi & d mele & legumi cioe faua e saxoli: & daltre qualitade de inostri:ma piu belli & piu grossi: hanno carnaze de uaccha & de capra ma non in molta quantitade: & piu dicono ch da questo capo in mar sonno doe isolete luna e distante milia.vi.e laltra.viii.& fonno defabitate per ester piccole: ma hanno copía de arbori. Item hanoli habitati dquesto siume alcue almadie cioe zoppoli amodo nostro grandissimi:in le qual navigano da homis ni.xxx.in.xl.per cadauna e uogano piu remi in pie come ho dicto de sopra: & hano questa zéte le orechie tute sorate de busi atorno arorno le orechie ne li quali busi portano diuersi aneleti doro & apiccati al naso: & quando uol manzar letiran usa: cosi portano li homini conte le femine: & disseno che le semine di Signori o ue ro deli homini da conto in questo paese hano ilabri de natura so radi de alcuni busi si come:ne le orechie:ne li qualt busi portão p dignitade & per fignificatiõe destato anelli doro fi come ne le ore chie li quali elli se tirano & metteno a suo bon piaccre: passato el dicto capo Sagrescirca a milia.xl.se atroua un altro rio dicto San Vincenzo: & elargo ne la bocca circa milia xl.& piu ultra circa milia.!.per la dicta costa se troua un altro rio el qual se chiama lo rio Verde & e piu grande questo ne la boccha che laltro dicto rio de san Vincenzo: cioe piu de milia.xl.& a questi tal siumi sonno sta to melli inomi per li predicti nauiganti con le Carauelle del Re: & tuto questo paese e costa montuosa: & ha per tuto bon scorador & bon fundi: & passato questo Rio uerde per milia circa .ccisi.se attrouano uno altro capo & li milleno nome el capo Liedo o ues, ro Aliegro a nostro modo: « questo pehe li parue che questo capo

con el paele fosse rutosaliegro: & da questo capo aliegro comenza una costa de una montagna la qual dura circa milia.vi.& e questa montagna molto alta coperta tuta de arbori uerdi sempre & altis simi:ala sin de questa montagna se atroua in mare circa milia.viii. Isolerte.iii.e la magior pol circodare da milia.x.in.xii.& messeli no me isola Saluaza & ala dicta montagna li messeno nome la monta gna Liona. Ité passata la costa de la montagna liona tuto de li aux ti sie terra bassa spiaza & molte seche de arena: le qual ensce sora i mare: & dal capo de la dicta motagna piu oltra se attroua unaltra fiumara grossa che e larga ne la bocca da milia. Ili. alaqual messes no nome el fiume Rosso: & perche lacqua de questo siume mostra ua ester como rosto per lo sundo che era terren rosso: & ultra al di eto siume e un capo chel terréo e come rosso: & anche a questo ca po li hanno messo nome el capo Rosso: & indromo a questo capo in mar forsi milia. viii. sie una isolera rossa: del dicto capo rosso deri uada la isola Rossa: & da questa isola par la tramontana de alteza de uno homo sopra el mare: notando che da la bocca del dicto siu me rosso sina a questa isola sonno circa milia.x. Itempassato el dis eto capo Rosso se sa amodo de un colso:ne la sacha del qual sie un fiume grande: alqual misseno nome el rio de Sancta Maria: per ch el zorno de sancta Maria da la neue so trouato pe lor : & da laltra parte del siume sie una ponta: indromo de la qual un pocho in ma re sie una isoleta: & sasse qui in questa sacha molte basse de arena che durano andando par la riua.xii.milia doue rompe el mare: & qui sie grandissima correntia de acqua & grande maredemontan te: & de zozote: ala qual isoletta li messeno nome isoletta di scanni per le molte seche antedicte: & ultra de questa isola se sa un capo grande: al qual messeno nome el capo de Sancta Anna: perche cre do che in questo giorno so attrouara: & dala predicta isola sina a questo capo sonno milia.xxiiii.& tuta questa costa e despiaza:& da pocho fondo.

Estume de le palme con molti altri. Cap.l.

Tem ultra el dícto capo de Sancta Anna a milia .lxx. pur per la costa atrouasse uno altro siume : alqual han po messo nome el siume de le Palme per esser si mostra palme: & la boccha de questo siume: ben che la mostra assaí longa sietuta occupata de schání & seche de aréa : & sa intra

da de esfo siñe e picolosa: & dal dicto capo de Sácta Anna sina a q sina sina a que si productiva de la compania de sacta Anna sina a que si productiva de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la compania de la compania del la comp

a questo hanno messo nome el Rio de li siums: & questo per che qu indo lo attrouáno per tuta quella costa: non se uedeua altro chi humi in terra sacti per quelli del pacse: & oltra a questo siume mis lia.xxiiii.pur p spiaza se attroua un capo:che se mette molto al ma re. Opra de quelto capo si par un monte alto: & a quelto capo han no incilo nome el capo del Monte. Itemultra questo capo del mo te da la spiaza: andando auanti circa milia.vi. scattroua un altro capo piccolo & non alto: el qual anche mostra sopra desso un mo tefello: & a questo hanno messo nome el capo Cortese: & in questa parte uetteno molti sochi quella prima nocte & su per li arbori:& per la spiaza quando li hebeno uilta de li primi nauilii de christiai: mi piu per loro non uisti in queste parte: & ultra a questo capo a milia.xvi.pur per quella spiaza sie un boscho grande con molti arbori che beueno fina su lacqua del mare & indriedo da questo bo scho messeno anchora: & alcune almadie uene ala Carauella con homini da tre per una:tuti nudi iqual portauano in mane alcune maze aguze quasi almodo suo uolesteno ester dardi & alcuni de lo ro haueano certi cortelli picoli & infra tuti haueano doe targhe de coro con tre archi & ueneno ala Carauella & haueano costos ro le orechie tute forade atorno atorno & chosi el naso de sotto:& alchuni de loro haueano al collo alchune reste de denti che parea denti dehomo: aliqual fonno parlato per diuersi turzimani Nigri che erano in quelle Carauelle & mai non fonno intesi per alcun pur una sola parola & non se pote intendere da loro alcuna cosa: deli gl Nigri tre desli introno in le Carauelle & dequesti tre ipor togaliesi ne pseno uno & li altri lassonno adare e questo per adim pire el comandamento del suo Re: el qual li comesse che de lultis ima terra doue capitasseno non uogliando andare loro piu auan ti se per auentura non sosseno intesi con quelle generatione che li se ingegnasse de menarli alchuno de quelli Nigri del paese o per amoreo per sorza per podere intendere da lui col tempo o per uia de turzimani da molti altri Nigri che se atroua in portogallo o uero per spacio de tempo che limparasse aparlare, alcune noue de quelli soi de Nigri & per questa cason li reteneno gsto negro p no passar piu doltra: gllo codusteno a portogallo: breuemète par lando: aquel Negro el prefato Signor Re de portogallo li sece par lare da diuerii Nigri & ultimatamente da una folafemina Negra schiaua de un citadino de Lisbona che era anchora lei de lotan pacie so inteso no per lo suo proprio lenguazo:ma p un altro len guazo ch lui & lei fapeuão & gito che referisse el dicto Signor Re

per el mezo de questa semina non se intende: saluo chel se diceua : che costui haueua dicto fra le altre cose: atrouarse nel suo paese als corni uiui: & altre molte cose: de che el dicto signore hauedolo-te nuto aleŭi mesi: & satoli mostrare molte cose del suo regno : dono le alcune robbe e secelo condur de nouo a una Carauella nel suo paese: & de questo ultimo loco inanti non e passato alcun navisso sina al mio partire de spagna: cheso a di primo de Februario.M. ceccixiti.al al boscho antedicto so messo nome p alli :el boscho de Sancta Maria finis. Et nota che adi. vii. de Agosto nel mio ritorno hauessemo uista del capo Bianco uegnado co la uolta de terra: & da poi con laltra uolta állo passamo: & adi.viii.dicto circa a mezo zorno ne aparle sopra el mare aproua uno grandissimo pesse lo qual uegniua p lacqua facedo gradissimo strepito & tumulto daca ala volta nostra: & aproximandose alquato a nui visto la sua terri bel grandeza i boa pre peh alquato fori de lacq si butaua co la te sta: & usto p nui lo terribel ipeto che lui menaua: strengestemo le nostre uele merandose da losta quato plu podemo e circassemo di aslargarse e sugire da allo el qual dio mediate ne uene sacto : ilqual pesse soprauento denui: circa a uno milio lontan ne passo: & per quello podessemo ueder el dicto pesse quanto sopra lacqua se bu taua:mostra in la bassar de la testa amodo de ale che doueano eer spine le qual se abassauano tute una driedo allatra che pareano p prio le ale de uno molín da uento: la sua grandeza per osto che se dimostro non me parcua minore de una de le nre galie grosse: de chetuti alli spagnoli: li quali sonno usi de ucder molte balene che sono el pesse magior di che habiamo nui cognossimento: disseno mai si grande pesse non hauer uisto ne si terribile ne che tata pau ra gli hauesse messo come sece questo.

T lí nauilií chemando que Serenissimo Re de portos gallo sorno iii.balonetí nouicio e dui de tonelli.xc. lu noce laltro de l'e piucuna Nauera de tonelli.xx. e partir no da Lifboa a di.xx. di Luio.M.cccxxvii. el Capitaneo de ghima. Adi.x. di Luio.M.cccxxix.torno con el balonieri di tonelli.l.i que sta Cita de lifbonacel capitaneo uascho, resto atraucrso alisole del capo Verde con uno de balonieri de tonelli.xc. per porre in terra uno suo fratello chi uenía amallato amorte e laltro ballonieri de tonelli.xc. arseno per che no haucano giéte de poterio nauigare: e la naueta anchora arseno ben che questa non haucua atornare.

Doue e Melinde Callichur con molti altri lochi. Cap.lii.



Descriptione de Callichut; del Res& del palazo: Cap.lissi,
T p tornar ala cita de xpiani ch se chiama calichut e
magior d'is boa hitata da xpiai idiani bigi: che ñ son
no nigri ne biacht: doue sonno chiesie co capae, ma no
ui sonno sacerdoti: ne sano officii ne sacrificio: solamen

te hano ne chiesie una pila de acq amô d'acq benedecta: & altre pi le hano d'balsamo: & batezéo ognitri ani una uolta i uno siúe gui apsio la Cita: ne la gle sono le chiesie di pietra & calziasce ala mo

rescha: & le strade ordiate e dritte come ne la Italia: el Re de dicta Cita se serve molto altamente: & tiene stato de Re con summa de schudieri :& chamerieri & haun palazo bellissimo : & quando el Capitaneo de dicti nauilii ariuo qui:el Re staua fora de la Cita ad un castello.v.o.vi.leghe dischosto: & subito come intese la noua de cbristiani: che erano qui uenuti: se ne uene ala cita con circha per sone.1.& da poi passaro tri giorni mando achiamare el capitaneo che staua in naue:e subito so in terra con.xii.homini:Et be cinque milia persone la compagnorno da la riua del mare fine al palazo del Re:ala porta del quale stauano x portieri con le maze fornite darzento: da poi andorno sino ala chamera: doue staua el Re a sa cere su uno lecto baffo: el píano de la camera itorno al dicto lecto era tuto coperto de ueluto uerde:e le mure de la camera tute cos perte de dalmascho de diuersi cholori: el lecto coperto de una col tra biancha molto fina lauorata tuta de filo doro: & un pauion fo pra el lecto molto riccho: & fubito el Re domando al Capitaneo quello landaua cercando: el capitaneo li respose chel costume de christiani era quando limbasatore daua sua ambasata ad uno prin sipe era secreta & non publica: allora el remando sora tuta la gen te: el capitaneo li disse come era molto tempo chel re de pors togallo haueua habuto notitia de la: sua grandeza: & come era re christiano & desiderando hauere sua amicitia lo mandaua auistrare: como era costume sare tra luno re christiano. & lale tro:el re molto benignamete riceucte lambasata: da poi mado apos sare el capitaneo in casa de uno Moro molto riccho.

Especiarie & mercantie con le monere de Callichur. Cap.liiif.

E la qual cita sonno insiniti mercadanti mori richisti mi: tuto el tracto sta in loro mane: tengono una mo schita bellissima ne la piaza: el dicto re e quasi regiuto e presenti che loro li fanno: o per mun dedicti mori: o per uia de presenti che loro li fanno: o per industria: tute le speciarie si tro uano in dicta cita de Callichur: cio e canella: piper: garofani: zin zeuro: incenso: laccha: de uergino ul sonno insiniti boschi: niente demancho la dicta speciaria non nasce quiui: anzi nasce in certe isole longe da la dicta cita circha de leghe. clx. lequale isole sonno apsio ala terra serma a una legha: de la bada de dicta cita ue si ua i zorni. xx. per terra: & sonno habitate da mori: & non da christiai: & li mori sonno signori: niete dimacho tute le dicte speciarie si co duchono alla dicta cita: che q e la stapola: ne la dicta cita de Cha

li:hutle piu monete che ui si spēdeno: sonno saraffi doro sine:mo nete del soldano:che pesa. si. grás o. sii. mácho del ducato: & si dieta cita li chiamano saraffini:e altre si ui sonno alcsi ducati ucitias & gienouini: & moneta darzeto picholache alsi debbe eer del solda no: Sonoui astai drappi di seta ucluti dogni color: zetonini ucluta ti:rasi dalmaschini. taffeta: panni buchasini aposta brocati aposta doro ottoi lauorati: stagno lauorato: háno de tute le cose i abodá za: e mia opiniõe chi li páni & drappi ui siáo coducti dal chaiero.

[Naue chi passano sopra la calamita con el precio de le specie.

Cap.lv.

Li portogallesi stetenoin dicta cita de calichut da.xix.

di Magio fino.xxv. di agosto: nel qual tempo uedeno uenirui un numero infinito de naue: dichono ben.M. cccc. che uanno a quel trasicho de la speciaria: & le mazor naueno pastano di botte.M.cc. di portada: & sonno de mol te sørté grande & pichole: & elle non hanno alboro: ne posseno andare se non apoppa: ale uolte stano.iiii. o.yi. mesi aspectare el tempo: & molte se ne perde: sonno de strania mainera: & molto de bile:non portano arme ne artegliaria: E li nauilii che uanno alifo le de le speciarie per state ala dicta cita hanno el sundo molto pia no che dimandano molta pocha acqua: & alcune naucui fonno facte fenza alcun ferro per che hanno apassar sopra la calamita:e pocho dala dele dicte isole. Tute le dicte naue quando sonno das uanti ala dicta cita stanno in secho nel fango per che ue le meteno quando el mare e grande a causa de stare piu lecure dinuerno e del mare: per causa che non ce bon porto: el mare cresce e sienie ogne.vi.hore come di qua & a le uolte sene troua:ccccc.&.dc.che gran cosa. La cannella uale in dicta cita un peso che sonno chan tare.v.ducati.x.in.xii.al piu alto pgio & ne lisole doue si richoglie non uale, vi. e cussi el pepere e garcsani altre tanto: el gienzero la mita mancho: lacha non uale quasi niente tanta ne e chi la charca no per sauorna de le naue: el simil el uerzino: che ue ne sonno e bo schi:no vogliono in pagamenro se non oro o arzento: & choral li:e mercătie de qua slimano pocho saluo pano de lino:che credo ut sería bona mercantia perche marinari uendeuano alcune cami se malto bene abarato di spiziaria posto che ni sia tele molto sine & blache: le quale tele debeno uenir dal chaiero: & cui la dogana come de quiui e dentrata pagano. y. per cento: zoielli hanno por tati pochi: & non cosa che uaglia: per che in uero non haueano orone arzento per contractare: posto che dicano che ui son

## SECVIDO

no chare: & simel sonno le perle: & mia opinion e: che ui siano be a merchato: ma queile che portogallesi uideno: erano in mano di quelli merchanti Mori: che uoleano uender luno quatro como so liono sempre sare: pur hanno portato alchuni balassi zassisti ele cri rubinitti & granati: dicono chel capitano ne porto dele ricche: lui leuo si sui arzenti: e tuti si uende per zoie.

TLa Mecha: cl monte Sinay: & mare Rosso. Cap.lvi.

E naue che carichonno de speciarie in dicta cita de christiani la mazor parte uanno de poi con dicte speciarie nel supradicto colso che passorno sportogallesi che molto grande: & passano quello stretto: & de pci

con altri nauilii piu picholi passano ei mare Rosso: & de qui uans no poi per terra ala casa di Mecha: che sonno tre giornate: & di poi al chamino del Chairo: & pallano apie del monte Sinay: & de poi per lo destrecto de larcha doue dichono che alcune nolte con molto uento si lieua larena in alto & ricopre chi ui si troua: & alsi alcune naue uanno per tute quelle Cita del colfo: & alfi alcune al tre a quel fiume: doue trouorno loro populatione de Nigri: quafi sugietti a Mori che sonno sra terra & sanno loro guerra: Et tro uorno in dicta Cita de christiani maluasie de candia in barili: che a mio judicio ui debbe esser condutta dal Cairo come le altre mer chantie:sonno circa anni.lxxx.chc ne la dicta cira de Callichur ariuarno certe naue de christiant bianchi con capelli longhi cos me Alemani & le barbe haueano tral naso & la bocca: cl resto tu to raso come sanno in Constantinopoli li cortegiani: & chias mano quelle barbe mustachi: hauean homini armati de coraze choperte: & capazettti & baulere & certe arme inastate: e li naui > lii haueano bombarde piu charctte che quelle che se usano al pre sente: e di poi hanno seguito de andar ogni dui anni una uolta con.xx.o.xxv.naue:non fanno dire questoro que giente se siano ne che mercantia ue se porti saluo tele de lino molto sinissime: & ca ricano le nauc de speciarie: le qual sonno de.iiii. arbori come que sti de spagna: Se sussenani ne serebbe alcuna noticia: potre bono ester Rossi de Rossia secundo alcuno che intende de mare nientedimancho aspetiamo tuto de sapere per questo pilotto :che dette loro al Re Moro: che parla taliano: che ujene ne li baloniere del capitaneo: & lísta contrasua uolunta.

Cibo che usa il Re & el populo de Callichut.



E la dicta cita de Calichut de christiani uengano assal: che ui coduchano mori con leloro nauestre quatrini d pan batta au un nomo un giorno.

uato se no tute sugaze sotto le bragie a di per di: & alsi
uato se no tute sugaze sotto le bragie a di per di: & alsi pan basta ad un homo un giorno: el paneno fanno le

ue Riso in quatitade: uacche & boui assai ma picholi: sanno lacte & butero : e alsi ue meleraze assai:ma tute dolcie:limoni:citroni: ce dri:pomi molto boni:datili freschi & secchi:& assi molti altri fructi el re de dicta cira no manzacarne: ne pesse: ne nesuna cosa che pa tischa morte:ne alsi li sot cortegiani:& lihomini da bene: per che dicano che miser iesu christo manda ne la sua legie: chi amaza: si morisse: & per questo no uogliano mangiare cose che mora: el po pulo manza pesse echarne: che no churano de niete: mai boui no manzano: anzi ne tengono bon conto per che sonno animali de benedictione. & quando pallano per una strada: il tochano con la mano: e poi si la basiano: El suo detto Re manza Riso lacte e bus tero:pan de grano & molte altre cose simile: & soi cortegiani e al tri homini da bene:e fasi seruire molto altamente ala mensa come Re:& beueuino de palma con una mesiroba darzeto:e no si acco sta el bichiero dela mesiroba ala bocca:saluo che tien la boccha ap ra e lasa chader in boccha el dictouino: Et pessi ui sonno dela me desima qualita che e de qua: cio passore linquazi sermoneti e de tute sorte che si trouano di qua: & sonno iui peschatori ch pescha no: Alsi ui sonno cauagli mazori che de qua: e mancho se prezão da essi christiani Mori.

La cognition che hano de Iesu xpo & del papa. Cap.lylii.



Hristiani chaualcano sopra li alefanti de li quali uene quantita: & sonno domestichi: el Re quado ua i alcun luocho ala guerra: la mazor parte dela zete ua a piedi: & una pte sopra li alefanti: el Re quando ua duno luo cho a laltro si sa portar in collo da homini de quelli pricipali. Tu

ta quella zente uano uestiti dala cintola in giu:la mazor parte ue stiti de gottoni:perche uene in quantita:e dala cintola in su nudi: & li corregiani & homini da beneel simile: nientedemancho ue steno de drappi de setta panni buchesini & altri colori: ciaschadu no secondo la sua qualita: e simelmente le donne pure quelle de li homini da bene uano coperte da la cintola infu de tele molto bia che & sutile: le altre popofane uano discoperte: & Mori uano uesti ti amodo loro con sue alzube & Balangiani. Sono da qui i lisboa da dicta Cita di calichut leghe.tre.M.dccc.a ragione de milia.iiii. per legha: fanno milia.xv.M.&.cc.& altre tanto al tornare, hora si

puo simar in quanto tempo se puo sare dicto usazo che almacho seranno.xv.in.xvi.mesi. Et si marinari di la:cioc si Mori nausgano con la tramontana & co certi quadranti de legno: & aman dritta quando trauersano el cosso disseloro pilotti che restauano.xi. M. isole: & chi us se metesse: si perderebbe: per che le sonno molte bas se: debbeno esser quelle: che ha comenzato adiscoprire el re di Ca stiglia. Ne la sua dicta Cita hanno alchune notitie del Pretesanni: ma non molta: e debbe esser: per che de esser fra terra: hanno ance conosimento come se lu chisto nacque de una uergie senza peccato: & come su crucisso & morto da sudes: & su sepelito i Hie rusalem: & simil dil papa che statin Roma: altra notitia no hanno dela nfa sede: e tegono lettere: e scriueno i loro linguazo.

Doue nascono le speciarie. Cap.lix. Alsi ui sonno insiniti denti di Elesanti: & alsi ui sisanno de molti gottonie zuchari: & a mio iudicio stimo gia che tuta la riccheza del mondo sia trouata e che gia al tro non si possa discoprire: li stimasimo chel uino habia ad esser bona merchantia per la dicta India: perche quelli xpiát lo beueno di bona uoglia e alsi dimandavano oglio. Ne la sua dicta Cita se mantiene moltaiustitla: e chi Robba o Amaza o sa altro malesicio: subito e impalaro al modode Turchia: e chi uole fraus dare idicti: perde la merchantia tuta. Alsi si troua ne la dicta Cita zibetto:moschato: Ambra storax: & benzuí: lisole doue nasce la speciaria se chiama zellum che della da la dicta Cita de Calichut come in questa se disse leghe.clx.ne la qual isola non nasse specie: gli arbori che fanno la cannela molto in perfitione e quella del peuere e altra isola posta in nella terra serma: intorno ala dicta Ci ta de Calichut si fa o uoltan dire nasce cănela e peppe:ma no e de psectione: e garofani uengonode piu lonzi paesi: Riobarbaro uen assai: & simile altre speciarie miute: el zenzero e nela terra ferma in persectiõe nel colfo che se disse esser per tuto populato & habitato da Mori:ho da poi inteso meglio p la uerita;che solamete dala ba dadí q ela populatiõe de Mori: & dala báda díla che al mezo di e populato de xpiant idiani bianchi come nui: si ala riua del mare coc fra terra: la gle e molto frutiscra de grão biade e fructe e carne e duitualia afai: le el se mada ala cita d'Calichut: p che doue e po sta dea Cita e la magior preterra de renach nó da grão ne blade. No regna în queile parte le no dui ueti ponete eleuate: cioc el uer no ponéte: e leu ate linstata: sonne dipitort boilimi de sigure & do gne cosa: la dicta Cita di Calichut e cusi tute le altre no hano niu

ra se non case bellissime moresche e le use ordinare: trouasi nella di cta ssola doue e la cannella de persitione molti zassili.

Cap.Ix.

Porto doue capitano le speciarie del Soldano.

Ercha le cose de India discoperto de costoro ui man-dat una nostra piu particularmente da poi uenne quel pilotro: che preseno per sorza: che parea schiauon & I fine sie judeo nato in Alexandria: o in quelle parte per terra pallo idia molto giouene: & in calichut tene moglie: & figlio li:hauea quatro naue; et andaua alchune uolte in armata:dice co se mirabile de quello paese: & de loro richeze zoe de le speciare: la cannella bona & fina si fa in altre isole dela da Calichut circa les ghe.cl.molto apreso ala terra serma: & sonno populate di Mori: el pepere & garofani piu dischosto: dicono in terra de Iudei che uc ne sonno assaite alsi ul sonno Re de Iudei di.x. tribus del populo Tudaico che saleron de egipto: dichono che sonno in quelli paesi assat populi gentili:cioe gente idolatria & che pochi christiani ur sonnoie quelli che diceno esser giese campane sonno tepli al mo do de zentil: & glie sonno certe dipenture de idole & non de san cti: & questo me pare piu uerisimile: che dire che siano christiai sen za sare officii divini:ne sacerdoti ne sacrisicii: & no intendeno ul sia altri christiani de sarne coto: per che quelli del pretejanni son molto dischosti da Calichut che da la banda di qua dal colso Da rabia: & cofina co quello Re de Melindrarum: & con li etiopi cioe Neri de Gineaben ne fra terra: & alfi confina co quelli de egipto cioe co el soldano de babilonia questo preteianni tien sacerdori: & fanno sacrificii: observano li Evangelii: & el decreto de la giesia secundo quello conservano altri christiani:no ui sonno diserentia molto: el Soldano tiene porto de mare nel mare rollo: & dalexana dria se uanno al dicto porto de mare sempreper terra del soldas no: & sonno ben.lxxx. Zornate: nel qual porto se discharichano tu te le speciarie che uengono da calichut: & eui una isola apresso ala terra ferma a una legha tuta habitata da peschatori:che non fans no altro che pescar Perle:ne la qualeno e acqua nisuna:ma ogni zorno uanno infinite barche ala terra ferma a un gran fiume:che ue: & quiui lo empino dacqua arefuso senza botte o barile: el bestia me de lisola come uede tornar le dicte barche. se ne uanno tute su bito ala marina a bere in quelle barche: & in altro loco non se per cha perle seno in la dicta isola: lagle di qua da Calichut ben leghe lx.e habitata da gientili: gră coto fanno de le uacche: & boui quali

li adorono: chi ne mangiasse uno o unali sarebbono mottre per sustitia: Delisola Taprobana de che Plinio scrisse si largamete: deb be esser in pellago molto dalargo ala terra serma. Estrumenti da nauigare: che la sapregiano. Cap. lxi.

Nealichur e un o tempio:chechi uentra certi di de la feptimana di mercore dauanti mezo di more per le co le diaboliche che uede: & così aserma questo Iudeo es ler fermo & certifimo: che in dicto templo e uno certo di de lanno che ui sacendono alchune lampe che paiano due co se molto dissorme da la natura: costui pur lo afferma : nauigão i qu li mari senza busula:ma co certi squadrati di legno:che par difficil cosa: & maxime quando sa nugolo che non possono ueder le stelle Hanno certe anchore molto picchole: & non so come ladoprão: li temoni de le naue se tengano legati con sune: & sonno piu lon ghi che le stelle de le naue tre palmi tute le naue de quelli paesi se fanno in Calichut: perchejin altro locho non a legname: & le pri cipale merchantie che sonno bone per quelli paesi me pare siano Coralli:Rame lauorati in Caldari & piastre:tartaro:ochiali:che ui sonno certi paesi:che uno paro di ochiali uagliano uno pgio gra de:relarie grosse: uino olio: Brocchati pochi: c cusi buchesini cioe panni:che questo iudeo ha dato gran lume ad ogni cosa.

De li elefanti: « el título del Re de portogallo. Cap.lxís.

T questo nostro Re ha grandissimo animo sopra que se se cose « ha gia sacto meter in ordine quatro naue: « do Carauelle per mandarle al zenaro con mercantie assassimo bene armate: « sa conto quando quel Rede ca

líchut no volesse consentre che si portogalles tractasino quischel capitaneo de dicte naue pigli de quelle naue de ássi passi quáti po che a mio iudicio ne pigliera quáte uora: táto sonno debile & mal sacte: « no possiono ádare se no a poppa: dele qual naue ui sonno grade quantita: « uáno a quel trassicho de le speziarie: li pricipali aiali de ássi paesi sonno di Elisanti: « co quelli fanno la guerra: che pongono loro adosso certi eastelli: doue stanno. iii.o. iiii. hoi a co batere: « uno e el pricipale: che guida ppriamete coe scriue Plinio Er sonno certi Re: che tegono ciaschuo. M. cecce. Elesanti: « altri M. altri. decc. altri macho secudo la Signoria chi tiene: e quado ha no artuar le naue sanno li dicti Elesanti correre: che pareo cose sa bulose: « pur sonno uere: dicono anchora costoro che son uénuti che ueli sonno assai zose ma care arispecto alaltre merchatie: niéte

dimácho:nel Capitaneo:ne li altri háno portato zoie: che sia da farne coto:& gîto me fa credere:che la mia no fia quiui : & che fia no piu lonzi: Er quelli principi: & Re di quelli paeli apretiao le zo ieaffai. Storax: Benaui: zibetto: & fimil cofe gli ne fonno affai. Qua do altro intederemo ne fareti auisati. Questo nostro Re ha pio ti tolo de simili paesi:cioe Re de portogalio & de la garbe de qua & dila dal mare in Africa:& Signore de Ginea & co queste dela na uigatione & comertii de Ethiopia: Arabia: & Persia: & India.

Doue in persona Re Manuel consigno el Standardo Regale al Capitaneo. Cap.lxiii.



N lo ano. M. ccccc. Mando il Serenissimo Redi porto gallo per nome chiamato Don Manuel. Vna fua arma ra di naue e nauilii per le parte de india:in laqual ars mata erano.xii.naue:e nauilii de la qual armata era per

capitaeo generale Pedro Aliares: cabrile fidalco: le qual naue e na vilii partironsi e bene apparechiate e i ordine de ogni equalmens te cosa che necessario gli sulle per uno anno e mezo: de le ale.xis. naue ordino che ne definotasse.x.in Calichut:& quelle altre due p Arabia: remaneseno ad effecto che susteno ad uno loco chiamato zaffalle per nolere cotractare merchadantia in dicto loco: el ol lo co di zaffalle trouase ester in lo camino di Calichut: & alsi le altre.x. naue caueão merchantie che p dicto uiazo gli fusienecessario: & a li.viti.del mese di Marzo del dicto Millessimo sorno ipoto a gllo di in di de dominica andorno larghi da affa citade doi miglia i uno loco chiamato rastello dode e una chiesia chiamata fancta Maria de Baller in lo gl loco il Serenissimo Resului proprio in psona a confignar alo capitaneo il Standardo Regal per la dicta armata. TItem el Lunedi:che fu a.ix.zorni di Marzo parti la dicta Arma ta con bon tempo per suo ulazo.

Ttemadixiiii.del dictomese passo la dicta armata per lisola di Chanaria.

Titem adi.xxii.passo per lisola di capo Verde.

Tité adi.xxiii.se partite una naue de la dicta Armata talmète ch de csa mai si sentite noua sina questo di presente ne si po sapere.

Como scorreuano le naue per fortuna. Cap.lxiiii.



Di.xxiiii.de Aprile che fu el merchore di in la cetana di 📝 pascha hebbe la dicta armata uista de una terra: di che hebbe gran piacere: & ariuorno a terra per uedere che terra era:la qualtrouorno terra molto abundante de

anchora in la boccha de uno fiume piccholo: e di poi dilanzate dicte anchore il Capitaneo mando a gittare uno batello al mare p loqual mando a uedere che gente erano quelle & trouorno che eran gente de colore pardo: tra il biancho el nero: & ben disposti co capilli longi e uano nudi come nascerono senza uergogna al cuna e chadauno di loro portaua suo arco con frize:come homini che stauano i defensiõe de dicto siume :ma la dicta armata non ha ueua niuno che intendesse sua lingua e uisto cosi quelli del batello ritornono dal capitanio:e in quelto stante si sece nocte:in la qual nocte si iece grade fortuna. Item el di seguente per la matina alze mo anchora co grade fortuna e andauemo scorredo la costa pla tramontana: el uento era firocho: puedere fi trouauemo alcuo por to:per dode stare ditta armata: sinalmete trouomo un porto doue gittamo anchore dode trouamo di questi annini che andauao in or barchette peschando: e uno di nostri batelli su donde questi tali hoi stauão & pigliorno doi di loro:e alli menorno al Capitaneo p sapere che zete erano e coe e dicto: non se intendeão p sauella ne mácho p cení e álla nocte il Capitaneo áli ritenni co luisil di seque te li mado uestitico una camisa e uno uestito & una beretta rossa p lo que uestir restorno molto cotéti e marauegliati dela cosa de als forno mostrati:di poi quelli mando a gittare in terra.

TRadice che ne fanno pane con soi altri costumi. Cap.lxy.



Tem in quello di medemo che era la octaua de pascha a.xxvi.de Aprile determino el Capitaneo magiore de aldire mella & mando a tirare una tenda in quella ipia za donde mando ordinare uno Altare e tuti quelli de

la dicta armata andorno ad aldir messa: e la predica doue se gion torono molti de quelli homini ballando e cantando co foi corni: & subito come su dicta la messatuti se partirno per la sor naue: e quelli homini de la terra intraueno in mare fin sotto gli brazi can tando e facendoli piacere e festa: & da poi hauendo el capitaneo disnato tornorno in terra la giente dela dicta armata:pigliado so lazo e piacere co quelli hoi de la terra: e comézorno atractare con qlli d la armata: e dauáo di qlli archi foi e frize p fonagli: e fogli di charta e pezi d păno:essi tuto gllo di pigliorno piacer co esto lofo: & trouamo i questo locho uno siume di acqua dolce: e tardi torna mo a naue. Item laltro zorno determio el Capitaneo mazor di to re acqua e legne e tuti alli de dicta armata forno in terra: e alli hoi di gilo loco ne ueniuao aiutar a tore le dee legna e acq: & alcuo di nfi andorno ala terra; donde questi homini sonno che era tre mie

glia discosto dal mare ebaratorno papagalli: euna radicechia, mara igname che e el pane loro che manzano li arabi:quelli de la armata gli dauano sonagli e sogli de charta in pagameto de dicte cose:in lo qual locho stessemo.v.o uero.vi.zorni.El modo de que sta zente loro sonno homini pardi. e uano nudi senza uergognia e gli capilli loro fonno longi:e portono la barba pelata: e le pala pebre de li ochi:e sopra li cigli erano depenti come sigure di colo rébianchi e negri e azuri: e rose: portano le labre de la boccha: cioe quella da basso sorata:e in gli buchi pongono uno osto gra de come chiodo?e altri portano chi una petra azurra:e uerde:elo ga:e calano per dicti bucchi:le done il simel uao senza uergognia: e sonno belle done di corpo: li capilli longi: e le sue case sonno de ligname coperte de foglie e rame darbori con molte colore de le gno:in mezo de le dicte casce de le dicte colone al muro metteno una rete de bambagio appicchata in che staua uno homo e infra una rete elaltra fanno uno foccho a modo che in una fol cafa sta rano xl.e.l. letti armati a modo di telari.

Papagalli in la terra di nouo discoperta.

N questa terra non uedessemo serro:ne mancho altro metallo:e le legne tagliano con pietra: e hanno molti ocelli de molte sorte specialmete papagalli de molti co lori:sra quelli cene de grandi come galline e ocelli mol

to belli :e de la pena dedicti ocelli fanno capelli e beretteche por tano loro, la terra e molto abondante de molti arbori e molte aque e meglio : e ignames: e bombase: in assi lochi non uedessemo animali alcuno: la terra e grande e non fapiamo fe glieifola o ter ra ferma:anci crediamo ch la sia per la sua grandeza terra ferma e ha molto bono aere & questi homini hano rete e sonno pischato ri gradi & pelchano de piu sorte pesi infra quali uedessemo un pe se chipigliorno:che saria grade come una botte: e piu longo: eto do: c reneua el capo como porcho e gli occhi picoli e no haueua deti e fraueua orecchie loghe un brazo: e larghe mezo brazo: da baño del corpo haueua dui bufije la coda era loga un brazo e ale tratăta larga: eñ haueua piedi alcuo i alcui lochi: haueua pelle co me porco el cuojo era grosso un deto e le sue carne erá biáche e grafle coe di porcho. Ite i afti zorni chi flemo q determio el capts taneo de far a saper al nro serenissimo Re la trouata di ssta terra:e de lassar in esta dui homini banditi e giudicati ala morte che hauè uano in dea armata a tal effecto : e subito el deo capitaneo dispa cio uno naulio che haueuano con loro con uictuaglie e questo oltrale, xii. naue sopradicte: el qual nauilio rorto le life al Rein sa

qual si contincua quato haucuano uisto e discoperto: e dispaciato il dicto naussio el capitaneo ando in terra e mando a fare una croce molto grande di legno e la mando apiantare in la spiaza e assi come e dicto Tasso doi homini banditi in lo dicto loco: li qua li comenzorno a pianzere: e li homini di quella terra gli conforta uano & monstrauano haucr di loro pietade.

Fortuna si grande che, iiii, naue perireno. Cap. lxvil.

Tem latro zorno enc tu adi.ii.de Mazo del dicto ano larmata fece uela per el camino per andare ala uolt del capo di bona Speranza: elqual camino feria di col fo de mare: piu de, M. cc. leghe: che e. iiii. milia per legha e a. xii. zorni dil dicto mese andado a nifo camino ne aparse una cometa uerso le pre de Arabía co uno ragio molto longo: la qual

cometa uerfo le pre de Arabía co uno ragio molto longo : la qual aparle de continuo.viii.o uero.x.nocte. Ité una domenica che era a.xxiiii.zorni del dicto mese de Mazo andando tuta larmata gion ta con bon uento con le uele con mezo arbore senza bonetta: pri specto de una ploza che hauemo il zorno auanti:e così andando ne uene un uento tanto forte per dauanti e tanto subito che no ce ne uedemo sino a tato chi le uele sorno atrauersate ali arbori e in állo státe se pdeteno átro naue co tuta la zéte senza poterii dare secorso alcuo: le altre. vii. ch scaporno steno assi qui p pdersi e cost piglião il ueto i poppa co gli arbori e uele ratte a dio misericordia dimádádo e cosi ádallemo tutto quello dise il mare scosso di tal mõ che peua ch adassemo sopra deli celi: & il uéto de subito si cabio. an chora che era tanta fortuna che no haueamo ardire de dare le ue le al uento:e andando cosi con questa fortuna senza uele ci perde mo di uista luna da laltra: de modo che la naue del capitaneo con doe altre pigliorno altro camino: e una altra naue chiamata il re con due altre pigliorno uno altro: e laltra cosi sola per altro cami note cosi passamo qsta fortua.xx.zorni senza daf al ueto una uela. Tzaffalle mina de oro. Cap. Ixviii.

Tem adi.xvi.di Luío hauemo uista de terra de arabia:e gittamo anchora gionti con essa terra e li pigliamo pessi assa e niuno non dismoto in terra. Questa terra e nosto populata e in essa uedemo di molta zete:e alora

leuamo anchora e andauemo dilongo di terra co bon tpo e uede mo gradifiumi molti animali in n o che tuto era habitato. Ité adas femo tato auate ch zozesimo a zafalle: ch e una mia doro: etronas femo zete co doi isole e uedescemo doe naue de mori ch ueniuano da asta nia di oro e adauao p amelidi: ecoe quelle de le de due na

uc hebbeno uista de le nostre cominzorno a sugifiimo dare in ter ra & li se gittorno tuti almare per meterse in terra:e gittorno loro che haueano nel mare acio chi nui non gli lo rolessemo: eil nostro Capitaneo mando a uedere per ante: ellendo gía tolte per nui le dicte doe naue: e gli comincio a domandar di che loco erano: ello respondette che era moro cusino del Re de melindi: e che le naue eran sue e che ueniua da zassalle con quello oro:e che con lui me naua sua mogliere:e che uolendo sugire in terra sera anegata: Esi melmente uno suo sigliolo: el Capitaneo de larmata nostra quan do seppe che era cusino del Re de Melinde il qual Re hauemo per molto nostro grande amico gli recrescete molto esecili molto ho nore: e mandolí arendere le sue naue con tuto loro che tolto gli haueua: el capitaneo moro domando al capitaneo não se haueua con seco alcuno incantatore che trahesse quello oro che haueano girtato al mare: el capitaneo nostro gli respose chi noi eramo chri stiani che infra nui non se costumaua tal cosa: alora domando el capitaneo não de la cosa di zasfalle: che anchora non era discoper ta:se non per sama: el qual moro gli dette per noua: che era zaffal le una mina di molto oro: e che uno Re moro la teniua il qual Re moro sta in una isola che se chiama Chilloa: che staua in lo camio per donde haueamo di andare: e che zaffalle restaua adrieto: el ca ptraneo si expedi e adassemo a nostro camino. Item adi.xx.del me se de Luio ariuamo a una ssola piccola che e del medesimo Redi zaffalle mozonbige:e sie una piccola populatione doue stano mer chadanti richi: & in questa isola pigliamo refrescho: & uno Pillotto che ne menasse a chilloa: questa isola e molto bon porto e sta apresso de terra ferma: da quice partimo per achilloa a logo. dela costa doue trousamo molte sfole populate: che sonno de que sto proprio Re Item giongemo'achilloa.a.xxvi.giorni del dicto mese in lo al loco se aggiuntassemo sei uelle: laltra mai no se atros uo:questa isola ha piccola gionta con la terra ferma:e si e una bel la terra:e le case alte al mo de spagna: i gsta terra stanno richi mer chadátí & egli de molto Oro: e Arzento: e Ambra: Muschio: e Per le: Quelli de la terra uano coperti di panno di bambaso sino e di seda:e cose molte sine:es ono homini negri.

Come el Capitaneo receuto el faluo conducto se abocco con el Re. Cap.lxix.

Ra tanto che qui giugeuamo: mando il Capitaneo a do mandare un faluo codueto al Re: il qual fubito gli lo má do a dare: il Capitaneo dapoi ch haue il faluo codueto:

mando in terra Alfonso surtado con.vii.o uero.viii.homini ben ue stri con ambasiaca:in che gli mando adire come queste naue erão del Redi portogallo: eche ueniuano quiue: per contra tare con esto lui: & che haucano de molte :nerchantie di psu sorte:e piu gli mando a direiche haueua piacere di uederse con esto lui: el dicto Regli responde che era molto contento:e che il di sequente se ue deria con lui uolendo dismontare a terra: Alfons surtado gli rispo se che il capitaneo haueua comandamento dal suo Re de non dis montare in terra: e u olendo lui che parlariano in gli batelli: e cofi restorno da cordo per laltro zorno: e laltro di el Capitaneo si me te in ordine con tuta la sua zente e la naue e batelli co tute le ban dierefora e soi araldi: e la artelaria in ordine: el Re de la dicta ter ra mando anchora lui a mettere a ordine soe almache cioe Batelli con molta festa esonni a modo loro: el Capitaneo co gli soi trom betti: e piffari: e fe uedeno luno e laltro: agiongendo luno alaltro le bombarde de le naueforno preste con soi fochi: e sparorno: per lo qual sparare su il ruinare tanto grandesche il dicto Re resto co tuta la sua giente stupesati: e spauriti: e di poi stetteno in ragionas mento assaí e subito fauelato preseno licentia luno da laltro: el ca pitaneo se ritorno ala nauce laltro zorno torno a mandare Als fonso surtado in terra per cominciare a tratare: el qual trouo el Re molto suora di proposito che prima era stato con lo capitaneo: scusaudosi che non haucuano bisogno di nostra mercantia: epa reuali al dicto Resche nui fossemo corsarise cosi con questo si aris torno Alfonso surrado al capitaneo: e cosistemo. ii.o. sui zorni: che mai p bene poteuamo far nulla: e in quello tempo che nut stemo si non fecemo altra cosa che mandare giente da terra ferma a lisola: dubitando che nui non li pigliassemo per sorza la dicta isola:e qua do il Capitaneo uide così determio de prirse: e mando che si sacesse uela al camio de Melínde e trouão de logo da la costa molte isole populate de Mori: doue fra una altra Cita chi se chiama mobaza re moro. Ité tute que coste di Arabia son populate d'mori: i la isola.e Infraterra dicono loro che sonno xpiant: e che a gili sanno molta guerra: que lo noi non lo vedemo.

Come so apresentato el dono & la sta del Re de Portogallo al Re de Melinde. Cap.lxx.



Cap.lxx.
Té agiógemo a Melidí a doi giorni del mele d Agosto
del deó millesimo i lo al loco savia como del mele de Agosto naue de Göbaia e cite naue chadauna saria de portara d'ucero botte: ilo sundo sono be sacce di bono le

gname cosutte co cordeică no hanno chiodi e impegolate de una mistura:in che glie de molto incenso:e non hanno Castelli: se no da poppa. Quelte Naue ueniuano a tractare da le Parte de India & come li ariuamo il Rene mando avisitare con molti castroni e galline e oche e limoni enaranzi:li meliori che fiano in lo mons do: che in le nostre naue haucamo alcuni homini amalati de la boccha: e quelli naranzi li fereno fani: subito como hauemo gitta to le anchore innanzi la terra: el Capitanco mando a dar focho a tute le bobarde: e inbanderare le naue e mando in terra doi facto ri dal Reiche un di loro sapeua parlare Moro: cioe Arabicho a in tendere como staua il Re:e farli asapere p che ucniano: e che lala tro zorno mandaria sua ibasiata co la lettera che el Re di Portos gallo li mandaua: el re hebbe grande apiacere de la nostra uenu ta e a pregheri del re quello fattore che fapeua parlare arabico re Roin terra: il zorno seguente mando il re ala naue doi mort mole to honorati: li quali fapeuano parlare arabico a uisitare il capita neo: e li mando adire come haueua grande apiaccre de sua giuta: eli mando a pregare che tuto quello che haueste debisogno che mandasse a sua terra come faria in portogallo :che lui: e turo suo regnostava al comado del rede portogallo: e subito el capitanco ordino di mandare a terra le littere con lo presente che il redi por togallo gli madaua: el presente era questo esoe una sella richa: uno paro di testiere di Smalto puno caualio: e uno paro di staffe e soi speroni tuti darzeto smaltati e dorati:e uno pettorale de la ppria forte p la dicta fella: & co li cordoni e fornimeti de cremifino mol to richo: e uno chapestro lavorato doro filato p deo cauallo: e dos cossini di brochato: e altri doi cossini de ueluto cremisino: e uno ta peto fino: e uno pano di razo: e doi pezi de pano di scharlato: il al psente ualeua i portogallo piu de.M.ducati:e ácho una peza d ra so cremisie una peza di taffera cremesi: hebbenop cosilio che are schorea che adaua p sactore magior: leuaste asto pare el al arescho rea su i terra con la lía:e do psentes e adauano co esto lui molti hoi di pricipalite trobettete simelmete el dicto re mando tuti sot pricipali a riceuere el deo factore: ele case del deo re stauano ala riua del porto, e ináci che agiógesseno ala casa del Reli ueneno i corra de molte done co uasi pieni di focho e li mereuao tati psumi che adauano li odori p tuta la terra: & così itrorono in la casa del dco Re dodestaua a seder i una Chariegha e molti Mori di prict pali con esso lui el Re hebbe grade apiacere: cli deteno el psente e la littera che da una prescripto in arabicho, e da laltra i Porto

gallese: el Re come hebbe lecta la dicta charta parlo con li dict Mori: & hebben piacere grande infra loro: & tuti giontamente de teno uno crido in mezo di la sala rendedo gratia a dio per hauer ranto grande Re e signore per amico: come el Re di Portogallo: e subito sece portar armazari e pani di seda e mando a dare a quel li che hauea leuato el presente e disse a areschorea che lo pregaua che restasse in terra in tanto che le nauenon se partiano: perche haueua molto piacere a fauelar con lui: areschorea rispondete chi non poteua farlo fenza licentia del Capitaneo magior: el Re má do uno suo cugnato al Capitaneo con uno anello suo apregarlo chel lassasse stare areschorea e chi mandalle a terra per tute le cose ch hauesse bisogno e che mandasse a tore acq: el Capitaneo su de 20 !cotento: subito el re mando a daread areschorea moito hono reuole alogiamento: mandandoli a dare tute glle cose che li sace uano bisogno:cioe Castroni e Galline e Riso e Lacte e Butiro e Dattalie Mele e Frutta dogni sorte saluo Panne che loro non lo manzano: e cosissete el dicto Areschorea. 111. zorni in terra parlan do ognora il Reco esto lui dele cose del Renostro signore e de le cose di portogallo chiedendoli che molto piacere hauerebbe d reuederse co lo capitaneo: areschorea li disse che lo capitaneo no haueua commissione de dismontare in terra:ma che se poteriano nedere in li batelli come fece il re daquilloà :el dicto re recufaua a questo: & areschorea sece tanto con ello: che glil pose in capo: e su bito lo mando a dire al capitaneo el quale si misse in ponto presto con soi batelli lassando le naue in bono recapito: el batello in che andaua con suo toldo hauea la giete armata da basso e de sopra una uesta di panni di grana fini: & el re mando aparechiare dui barelli di terra simelmente con soi toldi e cosi mando a meter in or dine uno cauallo al modo di portogallo e li soi de la terra non lo sapeuão ordinare per questo modo :tanto che li nostri liebbe no a metere in ordine: elquale re descendere per una schala: & al piede de la schala stauano aspectadolo tura la giente piu richa e honoreuole: líqualí hausanó uno Castrone & motando el rea ca nallo schanorno el dicto castrone e passo el re a cauallo sopra el dicto castrone: e tuta la giente cridorno molto sorte co uoce mol to alta:e gîto faceuão p cerimonia & inchătaria: & cofi si se a zam bochob:unde hebbe fauella col capitaeo:al fine II disse ch se uole ua partire peroche haueua bisogno deuno pilotto chelo condu ceste a Chalichut: el re li disse chi gliel madaria a dafte cosi expedir no luno da laltro: & cõe el dicto re fu in terra mado fubito arefeho

rea a la naue có molta carne estructe p lo capitáco: e achora li ma do uno pillotto cusurata di quelle naue de chombaia che stauano in lo porto: el capitaneo lasso così dui homini banditi de porto, gailo perche restasseno in Melinde: cioe uno di loro elastro p an dare con la naue a chombaia lastro giorno chesorno a.vii.gior, ni dagosto se partirono e comenziano atrauersare el cosso per Calichut.

CLibro terzo dela nauigatione de Lisbona a Calichut de lengua Portogallese in taliana.

Del Mare Rosso & Persiano con lisola Agradida. Cap.lxxi.



Tem lassiamo in questo trauerso che atrauersia mo tuta per la costa de Melinde una citade de Mori: che sichiama Magadasio molto richa e bella: & piu auanti questa: e una isola grande con una altra molto bella citade di mura: e Lissola con uno ponte in terra; che si chiama zo gnotorre: & andando piu oltra per la costa sta una bocha de uno stretto di mecha che sarra di largo una legha e meza: cioe el deo stertto: & la

dentro staua el Mare Rubeo: 2 cosi la casa di Mecha e sancta cha > terina de monte Sinay & de li leuano specie: & pietrarie a lo Caie ro & in Alexandría p uno deferto con dromedari che sonno Cha melli capadi:& in quelto mare fonno molte grande cofe daconta re: & passando la bocha del stretto da lastra banda sta lo mare de Persia in loqual sonno grande provincie: & molti regni iquali ua no al gran Soldano di Babilonia: & in lo mezo di questo mare Persiano sta una isola pichola che si chiama Gulfal: in faqual son no moltePerle. Et in la bocha di questo mare Perseo e una grans de sfola che si chiama Agremus: in laquale demort il Re: el quas le e Signore de Gulfal: & in quelta Agremus fonno molti Caualli: con li quali uanno per tuta la india a uenderli: & uagliono grans de pcio: & in tute queste terre e gran tracto di nauce passando que sto mare de Persia sta una provincia che se chiama Combaia: la gl tien un re:el qual e grade e poderofo: & questa terra e plu fructife ra: & grassa che sia in lo mondo : in alla e molto Formeto e Biana eriso e cera e zucharo e qui nasce lo saccuso & gli sonno mols ti panni di leda e de băbagio. & sonno molti Caualli & Elefanti:

## TERTIO

el refu Idolatrio e pocho fa che fu coronato un Moro a causa de gran Mori: che isu il regno stanno: & così infra loro sonno molti anchora Idolatri:in queite zente sonno gran Merchadanti:li qua lida una parte trattano con la arabia da laltro co la india: laqua le se comincia donde loro sonno: & cost uanno per questa costa si no al regno di Calichut:in laqual costa sonno di grande prouin cie: & regni di Mori & de Idolatri: & tuto questo che sta in questo capo non su uisto per nui altri. Itemagiongemo a uista de lindia adi, xxii. de Agosto: la quale era una terra in lo regno de Goga: & comela cognosemo andamo di longo sino aranto: che giogemo a una isula piccola chi se chiama Angradida: laquale cide uno Mo ro:laqualetien in lo mezo uno lago grade de acqua dolce: & e de spopulata da lí a terra serma doe milia: e su gia populata de getili: & pche fanno li Mori de la meccha suo camio p adare a Calichut: & alto fanno p necessitade de acquas& legna etato che si agioge mo:lanzamo lanchora al mare descendemo in terra estemo piglia do acqua e legna ben.xy.zorni:e guardado se ueníano le naue da Meccha: lequale uoleuamo prendere: se hauesse não poduto: e ácho ra la zente di terra ueniano a fauelare co noi: & ne diceano de mol te cosciel Capitaneo nostro li mado a fare-molto honore: & í que statiola sta una armata piccola: in laquale in quisti zorni che li sta uamo: se disse de molte messe per li chicrici: liquali staueno li co lo fatore de Calichur: & cosi se cosessamo & chomunicamo ruti: & pre sa la dicta acq e legna: uisto ch le naue de dicti Mori de la mecha no učiaosli primo p calichursel gle e largo.lxx.leghe da ofta ifola. Come el Capitaneo ando dal Re de Calichut.

Temagiógemo a calíchut ali.xiii.zorni de Septêbre del deò ánoi& a una legha da la citade falirono una frotta de Batelli a rezeuerne:in la quale ucniua el chiu nal de la deà cita e uno mercadate digusurate molto ri

cho: eli pricipali d'il ltan di alla cita di calichut: lia il introreno in la naue del capitaeo dicedo coe el rehauea grade piacere di nfa uenuta: e coli denanci la citade gitamo nostre achore al mare: & forte comezao dispaiar nostra arrelaria: di che li indi se maraues gliorno grademente: dicedo che cotra noi niuno no haucua po fanza: se no idio & stesemo così quela nocte: el giorno sequente p la matina determino el Capitaneo de mandare in terra li indiani che di portogallo con le nostre naue leuamo: liquali eran cincue cioe uno Moro che infra nei si troua: christiani quatro genti i pi seatori: iiquali tuti parlauano molto bene portogalle se liquali ma

do in terra el dicto capitaneo molto bene uestitie che parlaseno con lo Re: & che li dicesseno pche veniano cos: e che ci mandase a dare uno saluo conducto per potere descendere in terra: liquals el sereno: el moro parlo con lo Re: perchelí altri che sonno pesca tori non se ardinano de acostarse al Re:ne lo posseno nedere:per che el retien questo per costume per suo stato e magnanimitade: come piu auanti se deschiarera: el Re mando sore el dicto saluoco ducto: & che ognuno de nui altri che uolese descendese in terra: & uisto questo el Capitaneo mádo subito Alfonso surtado co uno in terpreto che sapeua parlare Arabo elqual haueua de dire al Re: come queste naue erano del re di portogallo: elquale li mandaua a quelta cita per asentare tracto de mercantie & di bona pace co loro: & per questo era necellario ch lo Capitaneo descendeseji ter ra ilquale hauea comandamento dal nostro re di portogallo:che non descendese in terra ueruna senza hauer altri per pegno de sua persona: & che sua alteza del dicto Redi Calichut li mandase in le dictenaue quili homini de la cita: che lo de Alfonso surtado hauea i memoria:el do re intese la do ibasata recuso asaí:dicedo ch gli hoi ch lut adimádaua cráo molto uechi & átig:ligli no po teao itrare i lo mare: cli li daria dli altri: Alionso surtado li disse chi no haueua licetia di pinder se no gli chi picoro era posti iricordo al capitaeo p el suo re di portogallo: el re se maraneglio assaí di a lto: & stěno i gsta diseréza. ii. o. iji. zorni: sinalměte el re hebbe p be ne di midarii e subito su deo al capitaco:e lo capitaco se mise i po top difcéder i terra:& ftar.ii.o.iii.zorni:& leuaua cô lui.xx.o.xxx. homini de li piu honoreuoli e bene i ordie co soi officiali comea servitio de uno principe se aconvenia: & levava tuto lo arzento che i tute le naue era: e la so peapitaneo magior i suo loco sancto de trouar: algi dete charico de far honorja gli hoi de la terra: ch da ti gli erão i pegno plocapitaneo: & lo di sequete lo re uene a una casa che teniua gióto có la maría p hauer da riceuer el capitaneo & dlí mádo li dití hoi di terra ale naue: ligli erão. v. homini molto honoreuoli: e leuano con loro la fumma de cento homini de spa de e targhe:con liquali haueano . xv.o .xx.tamburini : elo capita neo sali da la naue con li soi batelli: Ilquale hauea gia mandato in terra tuto il suo: che necessario gli era: & dismontando el capix taneo giongeseno li dicti cinquehomini de la citade. liquali non voleano intrare in nauefino a tanto: che lo capitaneo non falife In terra: & in questo steteno a contrastare uno grande pes zo, subito areascorea se misse in uno loro sambuco esoe batela

## TER TIO

lo: decetato chi loro introreo i la haue andado za el capitaeo p la terra: e come el capitaneo desmonto in terra lo ueneron a rices uere molti zentilhomm:liquali lo piglioreno in brazo:& tuti quel li che con lui menaua: che mai miseno li piedi in terra sina tanto che sureno donde el restaua in questo modo. THabito del rede Calichut in la residentia. Cap.lxxiii.

Temel Restaua in una casa alta posto in una coca co xx.cussini de seda da basso del razo : & lo copertore de la coca era di pano de seda che pareua coe de purpu ra e la staua nudo da la cinta in su e in gsu: & così haue

ua uno pano intorno de bambagio molto sotile e biacho: che li da ua molte uolte itorno di lui:e lauorato doro:ilqual teneua in testa una beretta di brochato facto amo de una zelada longa e molto alta & haueua le orechie forate: in le quale haueua-gradi pezi do ro co robini di gra pcio & cosi di Diamati: & doe Perle molto gra de una rotoda & laltra coe pera magiore che una grade Nizola: & renjua in le braze brazali doro dal Chomito i su piena dericha pietraria co di Gioie e di Perle di grade ualore: & haucua ale Ga be grade richeze:& i uno dido del piede haucua uno anello:in ch staua uno rubino Charbonedi grade lume & prio: & cosi in se di te dele mane moltt anelli pient di zole co rubini smiraldi e Diama minfra le qual era una di grandeza di una fana grade & haucua do cinte doro piene de subini cinte sopra el panno: de mo che no ha precio de richeze: che teneua sopra di lus: & haucua gionto co lui una chadera di arzento grande la qual hauca li brassali ela soa lera doro & piene de ptetraria cioe zoie:hauía in cafa uno corrido re: con loqual era uenuto dala sua casa mazore: donde solcua stare continuo: el qual choridore leua dui homini: questo choridore era richo senza numero e alsi haueua sina a.xv.o.xx.trombete darzen to estil doro: era luna desta dela grandeza e peso che doi hoi hauc ua affai chi portarla: e le boche de gîte.iii.erano piene de rubini :e haueua piu gioto co lut quatro uali dargeto e molti Bronzini do rati: Candelieri de lotone grandi caltri pienni doio e de stopini: li quali erano accesi per la casa che non cra necessario: eli tencua per grandeza e staua suo padre a.v.o.vi.passi i piede e cosi dot soi si a telli medesimamente con grandericheza sopra di loro: cstava alti molti altri gentilomini honoreueli:li quali stauano piu di largho e si haucão grande richeza sopra di loro per lo modo del Reje quá do lo Capitaneo intro uolse andare al reper basarli la mão cli ze gnarono che seretinelle: perche non era costume infraloro: che

nisuno sacostasse al re: & alui secresaldo: el re lo sece assentare per farli honorieli comincio adar fua in bafiata: eli legerono la littera del Re di portogallo che era scripta in lingua Arabicha:e subito lo capitanco mando a fua cafa per lo prefente dele cose che qui aballo diremo.

El presente dato al Re con el disconcio tra li Saggi. Cap.lxxiiif.



Rimamente uno Bacino dargento per dar acqua ale mane fatto de figur de releuo tuto dorato molto gra de: uno reireschatorio di argento dorato co lo suo co perchio lauorato fimelmète di figure di rilieuo: doi ma

ze dargento con le sue catene darzeto per li mazieri: & quatro cu sini grandi: cioe doi de brochato e dui deueluto cremisino: pot uno baldachino di brochato con le sue franze doro e cremesin: & un tapedo grande: e.ii. panni de razo nolti richi: uno di sigure & laltro di uerdurc:e piu uno bronzino per dare lacqua ale mane d la medesima opera che e il bacino:e come il re hebbe receuto asto presente: & la littera e la smbasiata mostrosse molto alegro: & disse al capitaneo che andasse a la casa: che haucua sacto meter a ordie: e che mandaria per li hominische haueua dato a pegno in le max ne:perche eranno gentillomini:& no haueuano da mazar: ne be re: ne dormire in lo mare: & che se sui voleua rura via andare ale naue che il di sequente li tornaria arimandarli: & lui ueria in terra a fare ruto quello li fusse necessario: el Capitanco si su ale naue: & lasso contra Aifonso surtado con.vii.o.vii.homini con lui per atte dere ala sua casa:el capitaneo partendosi dala spiaggia uno zam bucho di quelli di Calichutso inanzi di lui ale naue a direa quelli che stauano in pregione:come el capitaneo se ne ritornaua:e cos storo se lanzoron al mare: e Areschorea sactore principale subito monto in uno batello e prefetiadi principali: editodii famegli: & cosi li altri si sugirono notando in terra:e in questo instante el Ca piraneo gionse ale naue: e mando a mettere quelli dui principali da basso di coperta: e di poi mando adire al Reiche lui arriuando haueua trouato questo inconueniente che uno suo scriuano gli hauja facto: & che lui de poi haueua mádato a retinere álli doi per rlspecto: che in terra li restaua molti homini deli soi: achora molta robate che sua sereitade glie li madasse e che lui madaria li sottifili traftaua molto bene: co qta imbaliata fenadoro dal re dui di qll che hauzão pi e fora a pibaliateri. Le tuta q'la noste el capitaneo ftere aspectando la risposta: elabro giorno el reseue. n: ala spia

### TERTIO

gia con pludi.x.o.xii.milia homini:ela nostra genteche stauano in terrationo preji ad effecto di mandarli con soi Almacche per hauere diforte chambio eon quilliche il Capitanco haueua retes nuti e stando costujenne xx. o. xxx. Almacene: & inostri batelli uso rono co li dicti hoi:ehe a pegno stauao: & le Almache no hauca ar dire de achostarsi ali nii batelli e plo simile li nii batelli ale loro. Al mache: & così adorono tuto gllo zorno senza saf eosa alcua e cõe ritornoron a terra co li nficomezaro fare gra discortesia facendo li paura: dicendo che li nolcano amazare: elí nostri stereno quella nocte in grande tribulatione: el giorno sequete el Re torno aman dare adire al Capitaneo che li mandaua li foi homini e fua robba con le Almache lenza poreare arma alcuna e che eosi mandasse si soi batelli e subito si mado: e e esso loro Taneto di touarso eapita neo gionseno donde trauano le Almache & chominzorono a rice uere tuti li arzeti e tute laltre robe che in terra haucuano: i mo che no restaua saluo uno almostesse: cioc una balla ichi cra il secto e sos fornimeti: & li homini quali tuti: e stando cosi uno de quelli geulo mini che stauano in li nostri batelliche sancto de trouar tenia pso in brazo se lenzo al mare: & qui li nostri che stauano in le almache uideno afto: se incominzorno a superbire e sdegnarsi de mo che girtorno tutili homini del almache al mare:e loro restoron soli in le Almache: & in Irnostri batelli resto uno uechio: che era gentilo mo:apegno deli nostri:e doi garzoni deli nostri restorono ile Al mache: che non poterano scampare: & laltro giorno hauedo el Ca pitáeo pietade de gilo ucchio ch staua p pegno: & era tre zorni chi no hauja mangiato: lo mado in terratelli dete tute le arme: che era no restatein le naue de glische se lanzarono al marcià mando a dire al Reiche mandasse glii doi garzoniiel re li mandoidi poi sta to cosi.iii.o.iiii.giorni che niuno non ando in terra ne di terra a not niuna psona: il Capitaco determio lui e li altri co el sactore pri cipale che se madasse al rede Calichut a dire se li madasse doi he i p segurtade che lui andarebem terra: el capitaneo eli altri pse ben ollo che diceua el factore: poche no fapeua se haueua muno che of falle andare i terra: & subito uno Caualiero chiamato Francescho Chorea disse ehe lui andarebe in terra a parlar al Re: e cusi su: & li disse come Areschores ordinaua di uenir in terra assetare il tra cto co sua serenitade e che li madasse per pegno dui mercadanti: cioeuno Guzerate merchadante molto richo: rispose dicto Nos ro chiamato Guzerate al Re che lui li mandaria dui soi nepoti dil che el re su molto conteto & laltro giorno francescho chosea má

do la risposta al Capitaneo e subito Areschorea se misse a ordine e li homini di pegno el reli mando ala nauce Areschorea sene su ala terra e in su compagnia, viii.o.x.homini e quel di tardi Are schorea ritorno ala naue a dormire: e laltro zorno ritorno a terra p mandare ad effecto quanto ordinato era: e li homini di pegno tuta uta restorono ala naze el regli mando a dare la casa meglio re che susse duno merchadante Guzerate e a sui dete charicho che li insegnasse al factore el costume e tracto de la terra : & cusi Ares Ichorea cominzo a negoriar e fare facende: la lingua che parlaua per nui era Arabico de modo che non se poteua parlar al resenza metersi mori de mezo: liquali sonno mala zente e erano molti co trarii a nut altri:in modo che ogni hora ulauano dingano: enc deuedauano che non mandassemo niuno ale naue: e quando el ca pitaneo vide cosi che ogni di mandavano homini in terra e nius no non retornaua con risposta: determino de partirse e mando a fare uela e nui stando cusi presi in terrain una cha assai guars data da molta gente: uedessemo come le naue se ne andauano e guzerate per rispecto disoi nepoti che stauano in la naue dete modo Areschorea che mandasse uno garzone in una almaccha ale naucifiqual garzone su consono e presto al capitaneo, e ueden do il capitaco el protesto de Areschorea se ritorno in porto e così comincio Areschorea atractare con lo dicto re: & alletto el tracto facto apocho apocho come lui volcua & poi che questo guzerate nestimolaua per li hommi soi dati a pegno in le naue: el re ne ina charico a uno turcho grande merchadante: el quale facesse li nos stri negocii:e ne fece subito uscire de quella casa per una altra piu apresso ala casa di dicto moro: e subito comenciamo di ueder alcu ne nostre merchantie de le quale compramo pre e cosi stessemo dui meli e mezo auati che lo dicto tracto se compisse di asserare : el ale compillemo con molta fatiga de Areschorea: & de quelli cli co sui stana & il tracto copiuto: el quale su con molte pserte: li dete el di cto Reuna casa gionta con lo marciche haueua uno giardinoide le qual cose messe Areschorea una bandiera con le arme del re: & di questo tracto il dicto re ne dete doe littere fignate de sua mano in le quale era una di rame con lo suo signale sculpito de lotone: il qual hauelle de restar in le case de la factoria: & lastra de argeto col suo signale scolpito doro: el quale doueuamo leuare con nui e portarle al nfo re de portogallo: lequale lfe sce subito Areichorea se su ala nauci e cossigno qua lira darzeto al Capitao: e leuo i terra ii hoi chitauao p pegno:e dali auati comizorno afidarli diloro; in

## TERTIO

mo ch parla ch stessemo in nfa terra: & uno giorno stando cosi ue ne una naue li: laquale andaua de uno regno per uno altro: laqua le naue haueua.v. Alifanti: infra líqualí haueua uno molto grande & di grande precio perche era pratico in guerra: e la naue che li hauea era molto grande & haueua molta zente bene armata: e co me il re intese la uenuta de dicte naue:mando adire al capitaco cli lo pregaua che fulle apigliare quella naue: laquale leuaua uno Ale fante: diche ello gli uoleua dare molti dinari e non lo uoleua dar: elo capitaneo li mando a dire che lo farebe: ma che li uoleua ama zare se non se uolesseno rendere : el Rese conteto de asto e mado uno Moro con esto loro che fuse a uedere in che modo pigliaua la naue:e per parlare co loro che se rendesseno: e subito el capita neo mando una Charauella di bombarda grossa e ben armata co lx.o.lxx.homini:la quale su doe nocte drieto a essa naue senza po terla zonzer: e laltro zorno sequente azonse sopra esta dicendols che si uolesse rendere: & li Mori se misseno a ridere perche crão ge te affai e la naue molto grande: e comenzorono de trare con frice: e quando el Capítaneo de la Charauella uide:mando spajare la artegliaria di modo chi diibarato la dicta naue e subito elli se aren dereno e cosi la leuorono a calichut con tuta la zente:el re usci so ra ala marina a uederli e cosi su lo Capitaneo dela Charauella a confignare el Capitaneo de la naue: ela naue simelmête al re: el quale se maraueglio assas come una Charauella tato piccola e co cosi pocha zente potesse prendere una naue cosi grade: in la qua le erano.ccc.hominidi bataglia: el qual re receuete la naue eli Ele fanti co grápiacere e solazo e dela Charauella se su la naue.

Costume e cose de Callichut.

Cap.lyxv.

A citade e grade e non tien mura acercha: & in lochi dela terra ue molto de uodo: & le case larghe luna da latra: sonno di pietra & de chalzina & insodrate de i tagli in cima coperte de palme & le porte loro sonno grade & be la uorate: & intorno de le case uno muro dode tengo no molti erbori e laghi de acqua: in che se la unano: & pozi dacqua diche beuano: e p la Citade sonno altri laghi gradi di acqua: do de ua el populo minuto alauarse: & sisto pehe ogni di se la uano. ii. siii.e. iiii. uolte tuto el corpo: el Re e Ido atro: Ancera chi altri han no creduto chi sia xpiano: li quali no hano iteso tato di soi costumi: quato nui: che allai hauemo negociato mercatie a Caliciur: el sie re chiamano Gnasser: e così tuti soi gentilo e gete cli seruco son

no homini pardi come mori: & fonno homini ben disposti: & nan no de la cinta padisopra eper dabasso nudi:portano attorno di loro in che uanno fassati panni de gotton bianchi & sini: & di ale tro colore:uanno descalzi:senza beretta saluo li grandi segnori: che portano berette auclutate: & di brochato: dele quale alcue del le sonno molto alte: & portano le orechie sorate co molte zoie in quelli buchi: i le braze portano brazaleti doro: questi gentilhomi. ni portano spada e targa in mano: & le spade nude: & sonno in la puncta piu larga chel resto: & le targhe ritonde come rotelle de Italia molto legiere de líquali ne sonno negre & rosse: & cos son no giucatori de spada & rotella li magiori del mondo: & no fan no altro officio: e di questi cosi sacti stanno ala chorte senza nume ro:maritanse co una moglie o uero femina .v. o uero.vi. & quelli che sonno piu loro amici li quietano per causa che dormeno con sua mogliere: in modo che infra loro non e castita ne uergogna: & le siole come sonno de visi anni cominciano a guadagnare alo officio: ástedonne uano nude cosi como li homini: & portano sos pra diloro grandericheza: & hanno li capilli copiti amarauiglia e fonno molto belle: & pregão li homini ch li tolgano la uirginita: perche stado uergine no troua marito: queste gete mangião. ii. uol te el zorno:no mangião pane ne beueno uino ne mangião carne ne pelo se no riso butiro lacte zucharo o frutte: nazi che magiano lauase e da por lauati se alchão che no se sonno lauati li tochasses no no magiarião sin atáto chi se tornaseno alauare per modo chi questo sanno gran cerimonie: tuto el giorno cosi homini come donne uanno mangiando una foglia che se chiama betella: laqua le fa la bocca uermiglia:e li denti negri c quilli che quetto non fan no sonno homini de bassa sorte: quando alcuno more: in loco de portare negro: se schurino si denti: & non mangiano di questa p certi mesi: el retien doe mogliere e ognuna di loro e acopagnata da.x.preti e cadaŭo di loro dorme co elle carnalmete phonorare el re:e p questa causa li figlioli no hereditano lo regno saluo li ne poti figlioli de sorelle de re & piu habita i la casa mille o.M.cccc. donne p piu magnificentia di stado: legle no hano altro officio: sal uo dispazare:& di acquare la casa dauante al deo re p onde si uo glia che uadi & adagno co acqua inischolata co seze de uaccha:le case del deò re sonno molto grade: & hano i le dee case molte son tane dacquain chelore se laug. Equando lo re ense fora ua in uno choridore molto richo: à lo leuano dui homini e cosi uanno con esti molti sonadori de instrumenti: & molti gentilomini con

## TERTIO

spade & rotelle: & molti arcieri & denanci soe guardie e portieri e uno sparauteri in cima de lui:tato che li fanno piu honore che a niuno re del modo:perche nesuno no se acosta a lui a.tii.o.siii. pa si: & quado li danno alcuna cosa gelo danno co uno ramo: perche no lo ardiscono di tochare:e così quado parlano co ello parlano co la testa bassa ela má dinante da la boccha e nesuno gentilomo se mostra dauanti senza spada e rotella: quando sanno reuerentia se pongono la mano sopra la testa come che da graria al nostro si gnore eniuno officiale ne homo de bassa qualitade no de uedere il rene parlare con lui especialmente li peschatori che se uno gic tilomo ua per una uia e li peschatori li uenisse incotro per la dicta uia:li dictipeschatori o sugeno:o receueriano molte bastonate: q sti gentilomini quado more el Re:e le lor moglière: brusano el re con legna di sandalo per honore: la gete de bassa sorte sotterano: & cazali la testa & le spalle con cenere:portão la barba copita:son no grandi cotatori e scriuani:scriuano in una soglia di palme: & co una pena di serro senza tinta:e con laltra sorte di gente de hos mini'che sonno grandi merchatanti che se chiamano Gusurantes che sonno de una puincia che se chiama Combata: osti naturals mente sonno idolatri & adorano el Sole e la Luna e le Vacche: e fe uno amazasse una uaccha lo amazarião per quello: e ossi merca danti Gusurantes non mangiano niuna cosa che reccua morte: ne pane ne beueno uino: e se alcuno Garzone mangia carne p cr rore lo mandono sora a domádare per lamore de dio per il modo: anchora che discendesseno & sosseno siglioli di grandi signori e de merchadanti:questi tali credeno a incanti e indouinatori: sons no hominipiu bianchi che li naturali de Calichut: portano li cas pilli molto compiti: & cosi la barba: uanno uestiti de pano de bam baso sino:portano ueli:& It capilli inuolti conte donne:& portano alpargnas: esse mariteno co una sola donna come nui:questi son no molto zelosi: e tegono le loro mogliere che sonno molto belle e caste: sonno merchadati de pant e di toche e zoie.

De li merchadanti & el uiazo dele specie dal Cairo in Alexans dria.

Cap.lxxvi

Cci altri mercadanti che se chiamano zeti etes de una altra prouincia sonno assai idolatri e grandi mercas dunti da zoie e de perle e de oro e de arzento: sonno homini più nigri: e uanno nudi & portano le toghe pi cole e de basso: toghe portano chaualiere come di coda di bosue e di chauallo: questa getesonno li mazori incatatori che siao al

mondo che ogni di parlano col diauolo inuifibilmente ele moglie re di questi sonno molto corrote iluxuria cosi ceme li naturali de la terra: in questa citade sonno mori di meccha: & di turchia e di babilonia edi perfia e de molte altre prouincie: sonno grandi mer canti e richi homini:li gli tegono di tute le mercatie che uengano a gîta citade di Calichut: cioe zoie di molte lorte e de cose molto riche: el muschio ambra benzui incenso legno aloe riobarbaro e porzelana e garofoli chanella: uerzi: fandali: laccha: noce muscha te:macis:tuto questo ujen di sora se non zenzaro: à peuere tamari di & mrabolani:e cassia sistula:ch tuto nasce i la terra di Calichut & alcuna canella faluatica. Questi mori sonno tanto poderosi & ri chi che quasi comandano a tuta la terra di Calichut : e in'la montagna di questo regno stauno Remolto gradepoderoso: che si chiama Naremega: & sonno Idolatri el Retien.cc.o.ccc.mo glicre: el zorno che more lo brusano e tute le moglicre co esso: co fi tuti li altri che son maritati quando morono li sanno una sossa in che lo brusano: e allora sua mogliere se ueste più ricamente che possa e tuti li soi parenti con ella co molti instrumenti e sesta e la menano ala fossa & ella ua ballando per la fossa come uanno si ghăbari la quale fosta sta accesa di focho e costisti lassa caschare den tro elli parenti stanno apparechiati e presti con pignate dolio e butiro e como ella e chaschata dentro elli lanzano le dicte pla gnate sopra della:perche brusa piu tosto:in questo regno sonno molti chaualli & clifanti perche fano guerra: elli tengano cosi ins legnari e amaestrati che no gli macha faluo el parlare e tuto inte deno come persone humãe e questo habíamo uisto noi altri in Ca lichut:li Elifantiche il Retiene e li quali chaualcha sonno li piu forzati:e ferociaiali dl môdo:ch doi di loro tirão una naue i terra e le naue di afta terra no nauichão se no i octobre e nouebre sino tuto marzo in gsti meli e la sua estade: e la altri mesi e lo inuerno in lo quale non nauchano le sue naue e tengonole in terra:in lo mele di nouchre se prino di Calichur le naue d la meccha co le spe ciarie: & le uanno a Vida: che e porto de la meccha: & de li le por rano al Chairo per terra in Alixandria.

TGrande occifione de Mori & christiani in Calichut.
Cap.lxxvii.



Auendocircha de inimeli ch stati erao i terra el tracto gia affermato: e doi de nostre naue charlchate di specie: mando lo Capitanio un giorno in terra adire al Reche era tre mesiche stauano in sua terra e che

## TERTIO

non haueano charichato faluo che doi nauee che li Mori li afcon deuano le merchadantie: & le naue de la meccha charichauas no nascosamente e cosi se partiuano: e che lo dicto Capitanio li haueria molto obligo in farli dare bon dispacio perche il tempo de sua partita gia si aproximaua: el Reli rispose che li farta dare tu te le merchantie che volcisse eche niuna nave de Mori non charis charia fino a tanto che le nostre naue non fossino charichate: & se alcuna naue de Mori se partisse: che il capitaneo li prendesse per nedere se le naue hauesse alchuna mercantia: e la fazia dare per lo pcio chi diti mori lauesteo coprato: ali xvi.zorni di Decebre dil di eto anno stando Arescorea a sare concto con doi sactori e scriua ni di doi nfe naue: le gle gia stauão charichate per partirse: se par ti una naue di mori con molte mercantie, el capitaneo la prese e lo capitaneo di quella naue di mori e li piu honoreuoli di loro des scenderono in terra eseceno grandelamenti e romori: di modo che tuti li mori se gitorno a parlare al re dicendoli come nui hav ueamo in terra più richeze di quello hauessemo portato in suo re gno: e cheremo homint ladri e robatori del mondo: e che haucas mo preso quella sua naue in suo porto:e che di qui auanti loro se obligauano di amazarne tuti: e che sua alteza robasse la casa del factore: el recome homo seditioso dette locho che se sacesse: & non sapendo nui altri di questo ajchuna cosa andauano alchuni di nostri in terra a sare li sacti soi per la citade: & uedemo uenire tuto el populo contra di nui amazandoli & ferendoli: & infimo nui altri per darli secorso sin modo: che sin essa spiagia amazamo set te o octo di loro e di nui doi o tree noi stauamo da circha da fetranta homini con spada e cappa e loro erano senza numero con lanze e spade erotelle e archi e frize:e ne astrinseno tanto che ne so necessario: che richolessemo a casa: eal richolliere ne serire; no.v.o.vi.homini:e cosi serrassemo la porta con molta saticha els lí ce combatteuano la casa per tuto la che era cerchiata de uno mu ro de altura di uno homo a cauallo:noi haueamo sette o octo ba lestre con che amazassemo uno monto di gente:per modo che se giontorono di lor piu de tre. M. homini di guerra: & feuamo una bandiera perche di naue ci mandasseno secorso: li barclli ucnero no:e gionti con la spiagia: de li tirauano con sue bombarde e no saceuan nulla: alhora li mori comenzorono a rompere le mure de la casaín modo che in tempo di mezahora la misseno tuta per ter ra:sonno trombette e tamburíni co gran uoce e piacere asaí chel

pareua che il refuse con loro per uno suo chamariere che uede mo:e Areschorea uide che non haucuamo remedio alchuno e che cra doe hor che ci combatcuáo tanto asperamente per modo che nui non ci poteuá piu tenere: siche determino che infissimo sora alla spiaggia rompendo per ellí: per uedere se li batelli ne poteão faluare: & cosi secemo: & cosi giongemo la piu parte di nui sino a metersi in acqua: & li batelli no oslavano di achostarsi per ricever ci:& cosi per poccho secorso amazorono Areschorea:& con lui.li e tanti homini.e noi ichampamo a notare in fummadi.xx. pfone tuti molto feriti: infra li quali schăpo uno figliolo di dicto arascho rea che era de.xi.anni:e così intramo in li batelli quasi anegati:el capitaneo de dicti batelli era sancho pchil capitaneo magior sta ua amalato:e cosi ce coducesseno ala naue:e quando il capitaneo magior uide questa dissensione: e mal recapito mando a prendere x.naue de mort che stauano in lo porto e comando che se amazas seno tuta la gete che trouassimo in le dicte naue: e cosi amazamo fino in la fumma.di.ccccc.o.dc.homini e prendessemo .xx.o.xxx . che serano ascosti in lo lastro de la naue: e tutte le mercantie: e co si robamo le naue e pigliassemo quello che dentro haucano: luna haueua dentro.iii. Alefanti liquali amazamo e li manzamo: e le na ue discharichate le brusamo tute.ix.e laltro giorno seguete le no strenauesi acostoron più a terra e bombardaron la citade in mo che amazamo infinita gente e li fecemo molto danno: e elli tiraua da terra co bombarde molto debile e stando cusi passauano.ii. na ne al mare e andauano alloro fino a pandarada che sta de qui.v. leghe:&le naue furno a dare in terra donde stauano altre.yil. na ue grande in fecho e charichaueno di molta gente:e non le potce namo prendere perche stanano molto in secho esubito el capita neo determino che andassemo a Chochino donde charicassemo le naue.

TCome le naue charicorno à Cucchino. Cap.lxxviil.

T partimo per Cuchino che e da Calichut.xxx. leghe & e regno sopra sc:e sonno Idolatri de la medesima lin gua di Calichut:& andando così al nosito camino tro uamo.ii.naue di Calichut charichate deriso:e andaua mo adritto aloro: e le gente sugirioro con li batelli in terra e nosi

pigliaffemo le naue: uedendo il Capitaneo che non portano mer chantie le mando abrufare e ariuamo a Cucchino a xxiiii. giorni de decembre: & gitamo lanchora in la boccha de uno fiume: el ca pitaneo mado in terra uno pouero homo di natione guierate che.

### TER:TIO

de poluntade se parti di Calichut per penire a portogallo: e su adire al Requanto a noi altri era achaduto in Calichut cche il ca pitaneo li mandaua a dire che uoleua charichare le sue naue in·lo suo reguo e per pagamento desse portaua dinari e mercantie el Re li respondete che molto li dolcua de esferli sacto tanta iniuria e che haueua grande apiacere esser loro gionti in sua terra: per che ello sapeua quanto bona gente erauamo e tuto quello chi noi uolessemo faria: el guserate che su in terra disse al dicto re che era bilogno qualche segurtade: laquale si faceua homo per homo e ch li mandatle per pegno qualche uno di soi homini: e che subito li nostri de le naue andariano in terra: el Re mando subito doi ho mini de soi principali con altri mercadanti: & mostre de mercatte e pegni: e che andaileno ale nauc: e che dicelleno al Capitáco chi facesse tuto quello che sui notesse el capitaneo mando substo il fa ctore in terra con tiil.o.y.hoi co ordine che comprasseno mercan tie tuta ura retenendo con lui li homini per pegno tractadoli mol ro honoreuolmente:e ogni di si cambiauano: perche li gennihoma ni de quelle parte non mangiano in mare : e se per uentura man giasseno in mare non possono piu nedere el Re: & cosi stemo xis o.xv.di charichandole naue: longe da Cucchino a un locho chia mato Carangallo: in loqual locho sono xpiani: tudei: morf: e zafa ras:e in questo loco trouassimo una Iudea di fibilia:la quale uenne perlo chairo ela meccha: & de qui uenne con nui altri doi xpiant li quali diceuano che uoleano passar a Roma: & a Ierusalem : el ca pltaneo hebbe grande apiacere di questi doi homini: e stando gia tute le naue quasi charichate: uéne una armata di calichut : in lagi flaua da.lxxx.o.lxxxy.ucleinfra gle uenera.xxv. molto grande: él Recome hebbe noua di osta armata che ueniua: mado adire al ca pitáeo se uolea cobater co loro: cheli mádaria naue e gete: el capi taneolí respose chono era necessario: & la deá armata pesser gla di nocte sorzerono lontano da noi una legha e meza: el capitaco como si se notte mádo dare alte uele: leuádo co lui si hoi chi tenjua in pegno:per quelli che restoreno i terra:chi forno hoi.vii.al capi táco pse chela des brataria senza altro secorso: & la nocte no si se ce ueto p adar sopra larmata di calichut: el zorno seguete, cu fu cei x.dí zearo dil.M.ccccci. adauão apilo aloro e lerouentão a noi di mo ch giogemo molto pso lua a laltra heuedoil capitanco drer miatiõe di cobater co esta & estedo gia tato apsto coe il trare dua bóbarda. Sancto detouar capítáco co la sua naue e uno nauilio restaro adrieto: i mo chi Capitaeo ulde no ul cser ordie sra loro:

determino di leuare suo camino per portogallo: donde haucua un to i poppa: nondimeno larmata di Calichur seguitando tuto quel so giorno sino una hora de la nocte e cosi quella nocte si perdeno di usta: e cosi l'expitaneo determino de uenir sene per portogallo lasando si soi homini con lo factore in terra: & se suando si doi di chochino co nui: siquali comenzo a charezarsi pregandoli che su uolesseno mangiare: che gia erano, sii. giorni che no haucano ma giato e cusi mangiorno con grande pena & passione: & nui ueni mo al nostro camino.

Regno de Chanono amico de le nostre naue.

Cap. Ixoxi

Di.xy. di zenaro agiongessemo a uno Regno de qua

di Calichut: che si cniama Chanono: che de Caseris de

la lingua a modo di calichut: « passando per lo dicto

regno: el re mando a dire al capiraneo: che hauta gra

de dispiacere che lui non soile andato al suo regno: & che li prega ua che lanzasse lanchora: & che se non sossemo caricati: che lut ne charlcharia: el capitaneo uisto cosi surge e mando chasserate in ter ra a dirli:come le naue erão gia charichate:& che no haueano de bifogno satuo.c.Barcharas de chanella: ch sonno.cccc.chantare: & fubito il re li mando ale naue con molta diligentia la dicta cas. nella sidandose molto de nuj: « lo capitaneo lo mando a pagare in tanti crociati: & da poi uenne molta chanella ale naue : & non haucua locho per donde meterla: el re mando adire al capitaneo che se era per non hauer denari: per questo non lassassemo de cha richare a nottra uoluntade:e che al ritorno del ujagio le pagasse mo:p che be haueua iteso come el Re de Chalichut ne haueua ro bato: & di anto bona gente e ueritade crauemo: el Capitão lo ren gratio molto: & mostro al meslagiero; cioe alo imbassator. iii.o. iiii. milia crociati che ci auanzauano: & costil Resi mado adire seuo leua piu alcuna cosa: il capitanco li respose che no: saluo che sua al teza mandasse uno homo puedere le cose di Portogallo: el Resubi to mado uno getilomo: ch uenisse co nui a Portogallo: & de li hoi di Cucchio che erão reltati i le naue scriuesemo al rescõe esti uenia no p portogallo: & cosi medesimamte scripse el capitaeo al sactora che la resto: & i asto loco no stereno piu de uno zorno: & cosi ci pti mo arraversare il colfo di Melindi: i sultio zorno de zenaro se rivas fimo a mezo el colfo: & trouão una naue de Côbala: chuenía per Melide: & femola domádar paredoci che era naue d Meccha: & pn demola: la gle uenia molto richa charichata co plu de.cc.hoi e do ne: & qui el capitaeo itele che erao d Cobaia: lalloli adar al sto ua

## TERTIO

gio: sora uno pilloro che li tolse: & cosi si partirono: & nui altri al nostro camino.

ENaufragio nel colfo de Melindi.

Cap.lxxx.



ue: & mando a metere tute le uele: & cosi si pose auanti de le altre: & quado fu la hora de meza nocte dette in secho: & comincio a sar foco: & quado lo capitaneo lo uite mando a forgiere: & la nocte tá to crescete el ueto: che no lo poteuano coportare: & come alcuna cosa mácho: lo Capitaneo mando subito si batelli ala naueper ue der se poteua saluarse: se no che se brusasse: & che se ne uenesse la gente:la naue era gia aperta: & posta in loco doue no poteuan usi re:el uento cresceua tato che le altre naue stauéo a grande pículo: pmo che su necessario gouernarse a mano: di che no se saluo nule la faluo le gente în camifa:e la naue era de.cc.tonelli:& charichae ta de speciarie: & de li se partimo co le naue: & passamo p Melin di dode no potemo intrare: & così ne uenimo a Monsabichi: un detolessemo acqua & legna:e ponemo le naue in secho:& d li má do el capitaneo mazore Sancto di touar in una Charauellina co uno pilloto che pigliamo in lisola di zaffalle p saper que cosa era: & nui restamo li aconciare le naue: & deli partimo.iiii. e andamo a una angla:donde facemo una grande pescharia de parni:e salé do de li dette in nui una fortuna: che ne se tornar indrieto assai e smarissimo una naue:si che restamo.iii.naue.

Le naue chetornoreno a Lisbona.

Cap.lxxxi.

Iongemo al capo de bona Speráza il di de Paschasio rita; à de li dete bon tpo co logle atrauersamo à uent mo a la pria terra giota co lo capo Verde imbessenie cha & li ci trouamo co. in . naulli: e ql nfore di portos

gallo mâdaua adischoprire la terra noua:da una naue che pdemo di uista qui adauemo pla:qila su ala boccha di lo stretto dia Mec cha:&stette a una citade:dode si pseno el batello co tuta la gente che haueua:& cosi uensua la naue folamete co sei hoi la mazor p te amalati:& no beueuano se no acq:che colgieuano i la naue qui psoueua:& cosi uensimo & giogemo i qsa citade d'Essona i la sie ne de Iulio:un di dapoi uene la naue che pdemo d'ussa; torna vamo & Sancto di touar co la carauella che so a zassalle: il qle dice che zassalle euna piccola sola i la boccha di uno rio populata da

m it

Mori: & uene loro li dala monragna: uiene de laltra giente che no fonno mori: Errecharono a quelta ifola lo dicto oro per altra mer cantia: & Sancto de touar quando dila giunse trouo li molte nas ue de Mori: & prese uno moro per suo liguro per uno christiano de Arabia: che mando in terra: & cosi stette. il. o. ili. giorni: & no ue ne el christiano:ne derecapito suo: & cost se neuene con el moro per portogallo laslando la el christianó: si che quelli che uenerono de la armata per Calichut surono, vi. naue: & tute le altre sonno perdute.

TEl peso & monete che se usano.

Cap.lxxxii.

Vesto e el precio che uale le specie: & drogherie in Calt chur:&coli lo modo di peso & monere. Itemuale lo Baar di noce moschate : el quale e peso di

Itemuale uno baar de canella .ccexc.fauos.

Item ual la farazula de zézero secco sei sauos: uinti saraschulas san no uno bacaro.

Item zenzero in conserva de zucharo val la saracula. xxyiii. savose

Item uno bacar de tamarindo ual.xxx.fauos. Item uno bacar de zerombeco ual.xl.fauos.

Item uno bacar de zedouaría ual.xxx.fauos.

Item uno bacar di lacca ual.cclx.fauos.

Item uno bacar di macis ual.ccecxxx.fauos.

Item uno bacar di pepper ual.ccclx.fauos.

Item uno bacar di pepper longo ual.cccc.fauos.

Item uno baccar di mirabolani dal sebuli in conserua ual.ccccclx. fauos.

Item uno baccar de Sandolí rossi ual. lxxx. fauos. Itemuno baccar di uerzin nal.elx.sauos. Itemuna faracola di Camphora ual.clx.fauosi Item una faracola de incenso ual.v.sauos. Item una faracola de benzui ual vi fauos. Irem una faracola di Cassia sistula ual.ii.fauos. Iremuno baar de Garopholi ual.dc.fauos. Ireniuno baar di Sandali bianchi ual.dec.sauos. Item una faracola di legno aloe ual.ccc.fauos. Item una faracola di riobarbaro ual.cccc.fauos. Iremuna faracola de opio ual.ccc. fauos. Iremuna faracola di spicho ual.dece.fauos.

Item uno peso di muschio ual.cccc.fauos?

## TERTIO

Item uno mitricale dambta ual.it.fauos.una onza e sei mitricali &

un quarto.

Vno baar pesa per uinti sarozolas: e una sarazolas. xxiili. aratole e tii. quarti di portogallo che queste, xxiii. aratole sonno in Venetia da libre. xxxiii. in. xxxiii. e un secundo a la sotile : el ducato ual .xx. sauos.

Questi sonno li precii di merchantie che si portano de qui a Call

chut e come aprello.

Itemuna faracola di ramo ual.xlv fauos. Item una faracola di piombo ual.xviii.fauos. Item una faracola di argento ual.hiii.fauos. Item una faracola de preda alume ual.xx.fauos. Item una faracola di coralli bianchi ual.M.fauos.

Item una faracola de corale torro uol.dcc.fauos.

Item una faracola de corale bastardo nal cee sanos. Vno Almeno che e altro peso che di portogallo is arate e sil. ne se zo: e sara libre sili. & octano pocho pin e meno de Venesia ala soti le e eon questo peso pesano el zasrano che nal lxxx. Suos.

Mentione de li lochi donde uengano le speciarie. Cap.lxxxiii.



Vi apresso se sara mentione de li locht doue uengano le speciarie e drogarie a Calichut.

Il peuero uene di una torre che si domanda Chorun chel:e questa e piu auanti cha calihcut leghe.!. ala costa

del mare.

Canella uien di zallon e non si troua canella saluo in questo loco

& e piu auanti de calichut.cclx.leghe.

Garosoli uegono di meluza & e più auati di calichut. decelleghe. zenzero debbe nascere in calichut e deli nen cananor de questo lo co a calich it: sonno. xii. leghe de queste parte de portogalio.

Noce moschate & masis usen di melucha longi da calichut leghod decal, piu auanti.

Muschio Viene de una terra chiamata Pego piu austi di calichut

cccc.leghe.

Perle grosse uengono darmuzo piu in qua de casschut. dec. leghe. Splgonards e mirabolani uengono da combasa piu in qua de Casschut. de. leghe.

Cassia sistula in calichur nasce.

Incenso aseer piu in qua di Calichut.dece, leghe.

Paesi Novamente Retrovati Page 101

Mirrha nasce i sartico epiu in qua de Calichut.dcc.leghe. Legno aloe e riobarbaro e camphora e galinga uengono di chiul più auanti di Calichut.ii.M.leghe.

zeromba nasce in Calichut.

Cardamomo magiore uene di cananoe piu in qua .xii. leghe di Calichut.

Peuere longo nasce in samoter.

Benzui di zana piu auanti di Calichut.dcc.leghe.

Tamarındi in Calichut. zedouaria in calichut.

Lacca uene de una terra chiamata Samatore piu auati di Calichut

cccc.leghe.

Brazili uene di Tanazar piu auanti di Calichut.cccc.leghe. Oppio uene di ade piu in qua di Calichut.dcc.leghe.

Questi sonno li Pesi & Monere che se usano in calichut con li los chi de le speciarie.

#### FINIS.

CIncomenza la nauigatione del Re de Castiglia dele Isole & Paele nouamente retrouate: Libro quarto.

Come il Re de Spagna armo.ii.navilii a Colobo. Cap.lxxxliil.



Hristophoro Colombo zenouese homo de alta & procera statura rosso: de grande ingegno & sa za longa. Sequito molto tempo li Serenissimi Re de Spagna in qualunce parte andauauo :procux rando lo aiutassero ad armare qualche nausso: che se offeriua attrouare per ponente insule sini time de la india: doue e copia de pietre preciose: & specie: & oro: che sacilmente se porriano conse quire. Per molto tempo el Re & la Regina: & tut

ti li primati de Spagna: de cio ne pigliauão giocho: & finaliter da po sette anni: & dapo molti trauagli. Compiaceteno a sua uolunta & li armano una Naue & doe Carauelle con le quale circha ali pri mi giorni de Septembre. M. ccccxcii. se parti da si liti Hispani & in

cominzo el suo usazo.

TIsole inaudite retrouate per colombo.

Cap. XXXV.



Rímo da Gades fenando Alifole fortunate che al prefente spagnoir le chiamão Canarie: sorno chiamate da li antiqui ifole fortunate nel Mare Oceano lontan dal itreto. M.cc. miglia fecundo sua rason che dicono. xxx.

leghe una legha e.iiii.miglia:queste canarie torono dicte fortuna teper la toro temperie.sonno tora del clima de la europa uerso me zo di.sonno etiam habitate da gente nude che uiuono senza relizgione alcuna:qui ando Colombo per tore acqua & refrescamenzo:prima chel se metesse a così dura fatiga:de le sequente itoleo cci dentale nauigando.xxxiii.nocte & zorni continui:cli mai uide ter ra alcuna:dapoi un homo montato in gabia uideno terra:& desco prirno.vi.isole.do de lequale erao de gradeza inaudita: una chia mata spagnola:laltra la zoanna mela.

Doe grandissime Isole con li soi nomi.

Cap.lxxxvi.

Oanna non hebero ben certo che la susse sisola. Ma zo ti che soro ala zoanna scorrendo quella per costa. Sen sírono cantare del mese de Nouembre. sra densissimi so schi rusignoli: & trouoro gradissimi sumi de aeque dol ze: & bonissimi porti & grandi scorrendo per costa de la zoanna

zeix bonissimi porti & grandi scorrendo per costa de la zoanna per maistro piu de. decc. milia che no trouorno termine ne segno de termine: pensorono che susse terra serma: e deliberono de torna re: perche cosi el constrengea il mare: perche la borea ormai si comenzana a dar tranagsia: noltarno adunq: la prona nesso entra la na tura deli lochi da la pte de tramontana: za se aproximana a terra quando la nane mazor sinussi sopra una secha piana: che era cop ta dacqua: & se aprite: ma la planitie del sasso che stana sotto sacquinto che non somerse: le Caranelle scapolo si homini & smonta ti in terra nideno homini de lisola siquali nisti subito se miseno a su gire a boschi densissimicome sussenta de nostri cibi se nina donna: & la menoron ala nane: e ben pascinta de nostri cibi & nino & orna ta de nestimenti che loro tuti nano nudi: la lassarano andare.

La condition de la Isola Spagnola. Cap. lxxxvit.

Vubito che su gionta a soi che sapcua ouc stauano: monstrando il marauiglioso alhoro ornato: & libeo ralita de li nostri tuti aragata corsero ala marina: pensando questa eser gente mandata dal ciclo: Se gi>

tauano ne lacqua: E portauano seco oro che haueuano: E barata uano oro ipiadene de terra & tazede uero; chi li donaua una firm

ga e sognaglio o uero un pezo de spechio: o airra simel cosa: & dauano per limel cose oro che haueano: hauendo za faco isieme un comertio familiar: Cercando li nostri li loro costumi trouorono per segni & acti che haucano Retra deloro: & dismontando li no striin terra forono receuti honoratissimamente dal Re:& da li ho mint de lifola:& bene acharezatt: venendo la fera & dato el figno del Aue Maria inzenochiandosi li nostri:simel faceuano loro:&ue dendo che li nostri adoravano la croce & loro simelmente: veden do étiam che la supradicta naucera rotta: andauano con sóro bar che che chiamauano Cance aportare in terra li homini & le robbe con tanta carita che non se poriadire le loro barche son no de uno solo legno e Cauate conpletre acutissime : longe e strecte. Lene sonno alcune da . lxxx . remi luna: elli non: han no ferro alchuno: per laqual cosa li nostri molto se maraue gliaro come fabricassero le loro case: che marauegliosamente era no lauorate: & laltre cose che hano: e intesero che tuto saceuano co alcue pietre de fiumi durissime; & acutissime. itesoro achora che molto lontano da quella isola: erano alcune isole de c rudelissimi homini che se passeno de carne humana. Et questa su la causa che al principio che uettero linoltri se misino in suga credendo suste no de gili hoi quali chiamano Cantbali. li nfi haueanano lassato le isole de quelli homini osceni quasi amezo el camin da la banda de mezo di.

Costumi de Canibali.

Cap.lxxxviii.

T. se lamentavano questi poveri homini che no altra mente sonno vexati da questi canibali: come sere salva tiche da tigri & leoni: li garzoni che loro prendeno li castrano: come faciamo noi castrani: perche diventano piu grassi per manzarli: & li homini maturi cosi come li predeno li amazano: & mangiano freschi le intestini & li extremi membri del corpo. El resto infalano: & li servano ali soi tempi come sacta mo noi: li presivit: le done no le mazano: ma le salvano a sar siglio li: non altramente come saciamo nui Galine per oui: le uechte usa no p schiave. De le isole che ormai potemo reputar nostre: così li homini come le semine: come presentano questi canibali approximar aloro: no trovao altra salve chi sugire: achora che usino salce te acutissime: tamen ariprimere el surore & la rabia de questi trova no: chi pocho gli zovano: & consessano che. x. canibali che si trova no. c. de loro si superao. Non poteno si nostri bene intendere che adori questa gente altro che el cielo sole & luna: De si Costumi de

altre isole: la breulta del tempo & machaméto de interpretifu caus

sa che non potemo sapere altro:

Costumi delí Isolani de la Isola Spagnola. Cap.lxxxix.

I homini de quella Isola usano in locho de pane certe.

I homini de quella Isola usano in locho de pane certe radice de grandeza: & sorma de nauoni alquanto dol ze come Castegne siresche: elqual chiamano Ages. Oro apresso dessi e in alquata extimatione: ne portano a lo rechie: & al naso attachati:tamen hanno cognosciuto li nostri:ch da un loco & laltro non fanno traficho alcun. Comenzaro a dís man dare per segni doue trouano quello oro. Intesoro chel troua no nella rena de certifiumi; che correno daltissimi monti. Ne con gran fanga lo recoglieno in balote: & lo reducano dapoi in lamer Ma el no se troua i glla parte de lisola doue eramo. Come dapos circondando lisola cognoscetero per experientia: perche dapos partiti de li simbatero acaso in un siume de immensa grandeza: doue essendo smontati in terra persare acqua & peschare trouox rono la rena mescolata con molto oro. Dicono hauere uisto in questa Isola alcuno animal da quatro piedi saluo de tre generatio ne:de consli:e de serpéti de grandeza & numero admirabile quali la isola nutrisce ma non che nocino ad alcun: uedeno eriam salua ticheturture: Anadre mazore de le nostre: oche piu bianche chc cisni con el capo rosso. Papagali deli quali alcuni sonno uerdi als cuni zalli tuto el corpo: altri fimili a quelli de India con una gore giera rossa:ne portorono.lx.ma de diuersi colori. Questi Papagat li portati de li monstrano:o per propinquita: o per natura questa Ilola participare de Lindia: benche la opinione di Colombo pare aduersar ala grandeza de la spera. Atestando maxime Aristotile nei sin del libro de celo & mundo. Seneca & altri che non sonno Ignoranti de cosmographia dicono lindia no molto distare da la Spagna per longo tracto de mare. Quella terra produce de sua natura copia de Massice: Aloe: Bambaso & altre simel cose: certi grani rossi de diuersi colori piu acuti del Peuere che noi habiamo. Certa Canella: zenzaro del qual ne portano.

Li homini che lasso Colombo per innestigare la Isola. Capitulo. xc.



L colombo contento de quella noua terra: trouo de li fignali & un nouo: & inaudito mondo. Effendo ormai la prima uera delibero de tornarlene: & lasso apresso al Resopradicto.xxxyiii. homini iquali haueseno ad

inuestigare la natura del loco:& tempi fino che lui tornaste. Que sto Rele chiamana Guacranatillo con ilqual facto liga & confede ratione de uita & salute & a desensione de quelli che restauano esso Re miscricordia morus: guardado li rimasi lachrimo: & abrazado li li moîtraua farli ogni comodita:& el Colombo in questo fece ue la per Spagna: & meno seco.x.homint de quella isola. Dalíquali co presero che loro lenguazo se impararebe sacilmente: qual etiam se pole scriuere con nostre littere: Chiamauano al celo turci: la casa boa lo oro cauni homo daben toyno niente maxani li altri foi uo cabuli loro non proferiscono mancho de quelli ch li nostri latini: & quelto fo el successo de la prima naugarione.

Como Colombo fo chiamato Admirante del mare. Cap.xci.



LRe & la Regina che altro non desiano che augume tar la religione christiana: & redurre molte simplice na tione al divin culto facilmente commossi non solo da Colombo:ma etíamdio da piu de ducento de li foi Spa

gnoli che erano stati con el colombo. Receuero ello colombo co gratissima faza & li secero grandissimi honori & sentar publicame re dayanti deloro: che e apresso de loro de li primi honori. Et uol sero che sulle chiamata Admirate del Mare occeano. Et per qua to esso admirante affermase speraua nel principio trar grandissis ma utilita de queste isole:piu per rispecto de augumento de la sede che altra utilita: Vnde sue Serenillime maiesta seceno parare.xyis. Nauilii tra naue con cabie grande: & xii. Carauelle senza cabie co M.cc.homini con le sue armetra le quale erão Fabri: artifici de tu re le arte mechaniche salarsari: con alcuni homini da cavallo. El co lombo preparo caualli:Porchi:Vacche:& molti altri animali con li soi masculi:Legumi:Formento:Orzo:& altri simili: non solump ujuere ma etiam per el seminare: uite & altre molte piante de Arbo ri:che non sonno deli perche non trouorono in tutta quella Isola altro de nostra cognitione: che pini: & palme altissme: & demara uegliosa dureza: dirictura: & alteza per la uberta de la terra : & als tri affai che fanno fructi che ne sonno ignoti: che quella terra e la piu uberosa che altra sia sotto el sole. Preparo etiam el dicto admi rante per portar con si tuti li sostrumenti de qualung exercitio: & finalmente tute quelle cose che se aperteneudo ad una cita che schabbia edificare in noui paesi. Molti sidati & clienti del Rese misseno de propria nolunta a questa nanigatione : per desiderto

deuèdere cose noue: & de auctorita de ladmirante a primo de Se ptembrio. M. cccc. xciii. con prospero uento scero nella da cades: & el Primo di de Octobrio gionseno alle canarie: & a lustima la quale e chiamata sereta a quatro de Octobrio dette uesa al mezo di. Non se hebbe noua de loro sino allo equinoctio dello sinucrno: che essendo el Re & la Regina a mensa del campo a. xxiii. de Mar zo per uno correre hebbero noua essere gionti a cade. xii. de que sti nauilit a di cinque de Aprile. M. ccccxcisii. del capitare de que sti nauilit per uno certo Fradel dela Baila del Primogenito del Se renissimo Re destinato da ladmirante arrivo a sue alteze: dal qua le & altri degni di sede testimonii hebbe quanto qui sotto se cone tiene.

Como lo admirante trouo le Isole di li Canibali. Cap.xcii.

🖣 Li primi zorni de Octobrio partito lo Admirante Co lombo da Canaria:nauígo.xxí.zorno per mare:In pri ma che trouasse terra alcuna: ma ando piu aman siniv stra uerso Ostro Garbino che lastro primo usazo. Vnde diuenne ne Lisole de Canibali dicti disopra. Et ala prima uctteno una selua tanto spessa de arbori che non si poteua discernere che cosa si susse perche era Dominica el giorno che uidero la chia marono dominica: & acorzendosi che era habitata: non se sermo rono in esta:ma andarono auanti. In questo. xxi. zorno secundo el fudicio loro feceno.dcccxx.leghe.Stato lí era propitio el ueto, da tramontana.da poi partiti da questa isula per poeo spacio deuené no in una altra reserta: & abundantissima de molti arbori che spi rauano uno odore mirabile. Alcuni che descorsero in terra no uct reno homo alcuno. Ne animale de altra sorte che Luxertole de in audita grandeza. Questa insula la chiamarono Croce. Et su la prima terra habitata che uedono dappo el suo partire de Canna ría. Era questa insula de li Canibali: come da poi cognoscettero p experientia & per li interpreti de linfula Spagnola che haucuano con si. Circundado la insula trouarono molti caseli de.xx.in.xxx. case luno. Lequale erano tute edificate per ordine. in circo atorno una piaza ritonda.che li staua demezo: tuti erano de ligno sabricate intondo. Prima erano in terra tanti arbori altissimi che fanno la circonstantia de la casa: Da poi si mettano dentro alchuni traui curti: acostatt a questi legni longhi che non caschino. El coperto lo sanno informa de pauiono. Et cosi tute queste case hanno el tecto acuto. Da poi tessono questi legni de soglie de

Palme: & de certe altre simile foglie che sonno securissime per lacque Ma dentro dalí trauí curtí telfono con corde de Bambaso: & altre radice che simigliano al Sparto. Hanno alcune sue lettere che stá no in aere. Sopra a lequale metrano bambaxo: & stramo per lecto. Et hanno portichi: doue se reduccano in zuccare. In uno certo lo co uetteno doe statue de ligno:che stauanno sopra a.ii.bisse:pen forono follero soi idoli. Ma erano poste folum per belleza: che elli folamente adorano el cíelo con foi pianeti. Acostandosi li nostri a questo loco: subito homini: & donne se misino a sugire: & cercádo i nostri le sue case trouasseno.xxx.semine & garzoni che erano pre soni: liquali garzoni questi Canibali haueuano presi de alcune in sule per manzarli: & le semine per tegnir per schiaue: sugiti li cani bali e li nostri intrati in le sue case: trouoron che haucano uasi de pietra a nostra usanza de ogni sorte: & ne le cusine carne de homi ni lessare insieme con Papagalli:& oche & anadre erano in spiedo per rostir:e per casa trouarono ossi de brazi & cose humane: che saluauano per sare serri a sue frize: perche non hanno serro: & tro uoron etiam el capo de un garzone morto pocho auanti che era attachato a un trauo: & giozaua achora sangue: e li nostri mena ron con loro quelli che haueano presi quelli canibali. Ha anchora questa isola.viii.gradissimi siumit& chiamarola Guadipea per esser fimile al monte de Sancta Maria di Guadaluppi di Spagna: li ha= bitanti la chiamano Carachara: portino da questa isola Papagalli mazori che Fasiani:molto differenti dali altri: hanno tutto el cor po: & le spalle rosse: le ale dediuers colori. Non mancho copia ha no de Papagalli:che appresso de noi Ciligati:áchora che li boschi siano pieni de Papagalli nodimeno li nutriscono: & poi li manza no.Lo admirate Colobo fece donare molti presenti ale done :che erano sugite aloro: & ordinaro che con quelli presenti andasseno atrouare li canibali, ipero chel le sapeuão doue stauão : & adate di cte done trouorno gran numero de alli ligli subito ueneo pingor dita deli doni. Ma subito che uideno si nri o per paura che se haues sino op cosciétia de loro scelerita guardado i faza luno laltro se misseno a sugire nelle ualle & boschi uicini: li nfi che erão andari p lisola reducti a naue rompero quante barche trouorno de loro. Et se partirno da questa Guadaluppa p andar a trouar li soi copagni alisola Spagnola. Nel primo uiazo lastaro aman destra & ala sini stra trouaro molte isole. Li aparse di tramot una una grade isola ql li de lo admirante che haueua menati seco da lisola Spagnola: sa peão îtedere il loro parlare & glli ch erão recupati dele man de li

săibali. Distono ch se chiamaua Marinina. Affermado che i essa no habitauá saluo semie. legle a certo tepo de lano se cogiogeuão co li căibali: come se dice dele amazone: Et si parturiuano mascols li nutriuano: & poi li mandauano ali loro padri: & si semine le tegni uano seco. Diceuano eriam ch queste semine hano certe caue gra de sotto terra:ne le quale sugino:si adaltro tempo de lanno che el statuito alcuno uada ad esse. Et se alcuo per forza o per insidie cer cha dintrare le se dessendeno con frize lequale le trazeno benissie mo:per alhora non poteno li nostri acostarse a quella isola. Naui gando dala uista de questa isola.a.l. miglia passorno per unaltra isola la qual li predicti de lisola Spagnola diceano esser populatis fima: & abundante de tute le cose necessarie al uicto humano: & che ella era piena de alti mõti:li missono nome Monserrato:li pre facti de lisola Spagnola & li recuperati da canibali diceuan che al cune siate essi canibali andauan. M. miglia per preder homini per manzarli. El sequente zorno scoprirno unaltra isola: laqual per es fer tonda lo admirante la chiamo fancta Maria rotonda: unaltra poi auati chiamo fan Martino. Ma in niuna de afte fe fermorono El terzo giorno trouorno una altra lagle ferono iudicio esfer lon ga p costa diametrale. Da leuáte a ponente. cl. miglia. Linterpreti del paele affirmão gite isole eer tute d maraueglissa belleza: & fer tilita: & questa ultima chiamaro fancta Maria atiqua. Dapoi laqual trouo altre assaissime isole: ma de li a.cccc. miglia una mazor de tute le altre:laqual da li habitantí e chiamata Ay Ay & li nostri la chiamarono sancta Croce. Qui scoseno per sar aqua: & lo admis rante mando in terra.xxx.homini de la sua naue che sequitasseno la isola diquali trouorno quattro canibali con quattro semine: le quale uisti li nostri con le man zonte pareuan dimandar secorso: le quale liberate per li nostri: li canibali fugierono ali boschi: Et esse do li lo admirante: do zorni fece stare. xxx. de li soi homini in terra continuo in aguato. in questo li nostri uetteno uegnire una Cha nea.cioe una Bracha con.viii.homini &.viii.donne:& facto legno It nostrili asaltorono: & loro con sieze se desendeano: per modo che auanti che li nostri se coprisseno con le targhe uno buschaia no su morto da una delesemine: laqual con una friza ne serite an chora unaltro gravissimamente: & si nostri se acorseno che le frize erano atosechate: che su cima de la ponta erano onte de certo un guento uenenaro: fra questi era una femina a laquale pareua che tuti li altri obedisteno come Regina: & con esta era un zoucne suo sigliolo robusto de aspecto crudele: & hauea saza de assassino. Li

nostri dubitando che con sitze non susseno guasti: deliberorno per la miglior uegnire ale frecte. & cosi dato de li remi in aqua co una barcha de naue leinuestirono; & mandaro afondo. Loro ues ramente cost homini come semine nodando non restauan de tra zer frize, con táto impeto deli nostri come essendo in barcha: se mísseno sopra a un sasso coperto dacqua: & li combatendo ualente mente surono presi dali noltri: & un ui su morto: & el siol de la Re gina ferito de doe ferite: conducti dauanti dalo admirante non p seno la atrocita: & ferocita loro: altramente come sol pder un sier leone quando se sente preso: & ligato. & alhera piu rugge: & piu se incrudelisce. Non era homo che li uedesse che non sentisse paura p tanto atroce: & díabolico fuo aspecto. Procedendo in questo mo do lo admirante hora per mezo di:hora per Garbino:hora in po nente diuenne in una uastita de mare piena de innumerabile insu le differente. Alcune pareano boschose: & amene: altre seche: & ste rile: saxose montose: altre monstrauano fra sassi nudi: colori crimisi ni: Altre di viole: Altri bianchissimi: unde molti existimavano che gli fusse de metalli:e pietre pretiose:non scorsero qui perch el tro non era bono. Et per paura dela densita: & spissitudine de tante infule. Dubitando che le naue mazor non investissino qualche sas so se reservoron a qualche altro tempo numerare le insule per la gran multitudine: & la confusa permission de elle. Tamen alcune Carauelle che non li bisognaua troppo sondo passorno per mezo alcune: & ne numeroreno .xlyi.echiamorono ofto loco Arcipela go:per tanto numero deisule passando auantí a questo tracto in mezo del camio: Trouorono una isola chiamata Buchima: doue eră molti di alli chi forono liberati demă de li Canibali: ali diceuão che era populatissima coltinada: piena de arbori & de boschi: & li habitadori de essa crano stati continuo inimici deli Canibali:Joro non hanno nauílií da potere andare atrouare la infula delí Cant bali. Ma si per caso li Canibali uano ala soa insula per depres darli: & li postono metere le máe adosto li chauáo li ochi: & taglia no in pezi li rustissino: & li deuorão p uedetra: tute offe cose iteda uano p gli iterpreti menati da lilola Spagnola. Li nfi p no troppo tardare prermilleno alta isula:saluo da un cato i uer ponete chi per far aco scorsero: doue trouaro una grá casa: & bella a suo costume co altre, xii, piccole: ma desabitate: pla qual causa no intendendo sel susse: o per la stason del ano che a quel tempo habitasseno al monte per il caldo:o per paura deli Canibali i tuta questa insula ha un solo Re quale chiamano Chiacichio: & e obedito con grap

dissima reucrenza da tuti. La costa de questa Insula uerso mezodi se extende circha a.cc. milia. La nocte doe semine: & doi zouení de liberati da le mun deli Canibali se gittoron in mare. A nottaron ala Insula chera de la loro patría.

Como Colombo retrouo morti li soi homini. Cap.xeiii.

Admirante tandem zonfe con la fua armata a lifola Spagna:Diftante da la prima ínfula deli canibalí.ccc. leghe. Ma con inselice aduenimento: che trouoro more ti tuti li copagni chi haucano lassati li. In questa insula spagna e una regione che se chiama xainana: da laquale lo admi rante uolendo tornare in Spagna la prima nolta: tolse parizo co li.x.homini de lisola.de liquali tre solumerano uiui:li altri morti: per la mutatione de lacre: li altri quando primo zofero a la The remo:che cost hanno chiamato quella costa xainana. Io admiran te ne fece lassare uno le altri doi di nocte furtiuamente se gittaron in mare:& nodando Scampareno.De laqual cosa pero non se cu ro credendo trouar uiui li.xxxyiii.che hauca lassato. Ma andato un poco auanti lincontro una canca cioe barcha longa de molti remi Nellaqual era un fradel del Re Cuaceanarillo: con el qual quando lo admirante se parti hauca sacta si serma consederatios ne:& recomandato lí foi. Costui acompagnato da uno solo uens ne da ladmirante & per nome de suo fradel glie porto a donar do imagine doro: Et come dapoi se intese per el suo idioma incomen zo a narrare la morte de gli nostri:ma per desfecto de interpetri al tuto non fu inteso. zonto lo admirante al Castel de legno: & le case quale li nostri haucan facte: trouo che tute crano destructe: & conuertite in cenere: De laqual cosa tuti receuctero gran passos ne:pur per uedere si alcun de li rimasi era restato uiuo: sece traze re molte bombarde azo che se alcun susse ascoso uenisse sora: ma tuto in uano perche morti eran tuti. Lo admirante mando fora messi al Re Guacenarillo li quali riportorono per quanto per ses gni haucan polluto comprendere: che in quella infula fonno mol ti mazor Re de lui: de liquali hauendo inteso la fama dequesta no ua gente uencno li con grande exercito: & superati: li nostri foro no morti. & rainorno el Castello: abrusando tuto: & che lui uolen doli alutar era sta scrito de friza: & mostro un brazo che hauca II gato: Dicendo chi qita era la caufa chi no era negnuto, a ladmirate coe el desiderava. Laltro sequente zorno lo admiráte: mado unal tro Marchio da fibilia al dicto Reilqual tirattogli ufa la bida dal brazo trous no hauere ferita alcha: Ne segno d'scrita. tri trous chi

era in lecto mostrando de hauere male. E lo suo lecto era conzon to con altri.vii.lecti de sue concubine, unde incomenzo a suspica re lo admirante & li altri:che li nostri fussero stati morti per consi glio: & uolontade de costui. Tamé dissimulando Marchio messe or dine con lui che el sequente zorno el uenisse aussitare lo admiran. te:& cosi fece:& ladmirante li fece bona ciera:& grá careze:& mol to se excuso de la morre de li nostri: uista una dele semine tolto da li Căibali. Laqual li nostri chiamauă Chararina li sece gră sesta: & parlo con lei molto amorosamente che li nostri non lo intesero. Dapoi se parti con grande amore: forono alcuni che configliaua. no lo admirante: chel douesse retegnir: & far consessasse comels no stri erano morti: & li facesse portar la debita pena. Ma lo admiran te considero che non era tempo de irritare li animi deli insulani. El giorno sequente el fradel de questo Re uenne a naue: & parlo con le femine sopradicte: & le subdusse come monstro lo exito: che La nocte sequente quella Chaterina sopradicta : o per liberarse de catiuita:o per persuasione del Re se gitto ne lacqua con .vii. altre femine tute inuitate da lei: & passorno sorse.iii.miglia de marsli no Ari seguitandole con le barche ne recupero tresolamente. Catheri na con le altre tre sene andorono al Re. Elquale la matina per tem po sene sugitte con tuta la sua samiglia. Vnde gli nostri comprese ro che gli.xxxviii.restati suffero sta morti da lui.

Cose che incontroreno al Fratello dello Admirante per uendi catione deli foi occisi.



O admirante si mando drieto el sopradicto Marchio con.ccc.homini Armati': elquale cercandolo deuenne a casu ala boccha dun siume. doue trouorno un Nobi lissimo: & bon porto el qual hechiamato porto Reale.

La intrata e tanto ritorta che come lhomo e dentro non cognot sce doue el sia intrato: Anchora che la intrata sia si grande che tre naue aparo ne poriuano intrare: nel mezo del porto e un monte turo uerde: & boschoso pieno de Papagalli: & altri uccelli contit nuo cantano suauemente: & in questo porto correno doi siumi. Procedendo piu auanti uideno una altissima casa: & pensando li fusse el Rese ne ando a quella: & approximandose li uenne incon tro uno acompagnato da.c.homini ferocissimi in aspecto :tuti are muti con archi & frize: & lanze cridando: che non erano Canibali Ma raynos:cioe nobili: & gentilhomini: li nostri factoli cenno de pace: & loro deposta la sua serocita se secero insieme molti amici: & canto che immediate senza rispecto discesono ale naue: doue

forono donati de molti presenti.cioe sonagli da spauier: & simel cose. Li nostri mesurorno la sua casa che era la circuserenza. xxxis. gran palli:era tonda:& con.xxx.altre case piccole atorno.li traus erano canne de diuersi colori con marausgliose arte tessute .Dos mando li nostri al meglio che poteuano del Rescampato: gli no Aissicorono che era fugito al monte. Et de questa tal noua amicitia li nostri deliberaro fare intendere alo admirante. Ma ladmirante i diuerle parte mando diuerli homifilad explorare del dicto Re.in tra quali mando Horeda: & Gormalano zouanni nobili: & animo si questí trouorono.tiii.siumi:uno da una parte: & lastro da lastra iii.deliquali descendeuano da uno altissimo monte: & nel sabione tutti quelli de lisola recoglicuano oro:in questo modo:cazanax no le braze in alcune fosse & con la man finistra cauauan la rena: & con la destra coglieuano oro. & lo dauano ali nostri. Et dicono hauer uisto molti granelli de quantita de zecara qual so portato al Redi Spagna. Vno grano de ix. oz. qual so uisto da pur assai per sone.

La siumera del oro & de molte cose trouate. Cap.xcv.

A li nostri (uisto questo) tornorono ad lo admirăte per che hauea comandato sotto penna dela uita che nisciu no sacesse altro che descoprire. Intesero etiam che lera uno certo Re ali moti: doue uenian li siumi loqual chia mino Cazichio cannoba: cioe signor dela casa de soro: boa uol dir casa: canno oro: & cazichio Re.trouorono in questi siumi pesti persectissimi: & similiter acq. Marchio de sibilia dice che apresso si canibali el mese de Decembre e equinoctio: ma non so come possi esser per la rason dela spera: & dice che quel mese si ucelli saceano

esser per la raion dela iperato dice che quei mele il ucelli laceano li soi nidi & alcuni haueano za sioli. Tamen domandaro de lasteza del polo da loriente:dice che ali canibali tuto el carro era ascoso sotto el polo artico: & li guardiani tramontati. Non e uegnuto al cuo de sto usazo chi si possa pstar sirma sede p esser hoi illiterati.

Castello edisicato dallo Admirante in la isola.

Cap.xcvi.

O admiráte pfe Locifrõe uno loco ppiquo a uno por to p edificar una cita: & icomizo a fabricar: & fare una chiefia. Ma approximádofe el tpo che hauca pmesso el Re nocificarii di suo successo: & cusi remádo. xsi. Cara

uelle i drieto co notitia del chi haueao utfo:& etiadio fco.Essendo timaso lo admirate nelisola Spagnola lagle alcúi la chiamao Ostira uogliono chi sa glla di lagle nel testameto uechio nel terzo sibro di Rese ne sa metroe.Lagle p sua largeza cinque gradi australi chi

sonno miglia.cccxl. El polo si lieua.xxvis, gradi: & da mezo zorno li come el dice gradi.xxii.la fua longheza da leuante a ponente.e. decelxxx.miglia.la forma de lifola e come la foglia dun castão.Lo admirante delibero edificare una cita sopra un colle sn mezo liso la da le parte de tramontana.perche lí apresso era un monte alto con boschi e sassi:da sar calcina laqual chiamo Isabella:& ali piedi de quelto monte era una pianura de.lx.miglia longa: & largain al cun loco piu stretta.vi.miglia.per laqual passauano molti siumi:& lo mezo desso scorre dauanti la porta de la cita un trar darcho. Ita che qua pianura e tanto uberiofa:che in alcuni zardini che sece ro fopra la rena del siume seminorono diuerse sorte de herbe cos me rauai:lactuche;uerze:boragine : tute i termie de.xvi.zorni(na scettero:meloni:cucumeri:zuche:& altre simel cose in.xxxyi.zorni forono racolte:meglior che mai manzassino: In questo lo Admis rante per notitia haueua da quelli insulant che haueua seco: & mã do.xxx.hoi a una prouincia di gitatiola dicta Cipangi: laqual in mezo de lisola era situata: montuosa con gran copia de oro. Que sti homini retornati referirono, mirabilia de le richeze de quel·lo co:& che dal monte descendeuan,iiii.fiumi che diuidon lisola i.iiii. pte.lun ua uerfo leuate chiamato Suma.laltro i ponete attibiuco. el terzo attramontana dicto Iachem, el quarto a mezo di Naiba chiamato.

Como lo admirante ando ala Minera de loro.

Cap.xcvli.



A per tornare al proposito lo admirantesacta questa Cita incinéta de muro a di xii. de Marzo fe parti con círcha.a:cccc.a piedi & cauano e le unie in care de mezo di & andare ala provincia de loro da la parte de mezo di & monti:ualle:& fiumi devene in una pianura quale e

dapoi palfati monti:ualle:& fiumi deuene in una pianura quale e principio decimbago: per laqual pianura correno alcuni riuolico rena de oro. Intrato aduche lo admirante per lxxii. miglia dentro de lisola: & distante dala sua cita: zonse in una riua dun gran sius me: & liin un colle eminente delibero far una forteza p poter piu figuramete cercare li secreti del paese: & chiamo la sorteza. S. Tho ma:stado i asta edificació molti pací ni ueneno alo admirate p ha uer sonagli: & altre sussare ch haueua: & lui alicotro li dimado ch li portafio de loro. Vnde i pocho tpo adarono: & portorono assai quătica de oro: îtra ligli uno porto un grão duna onza: li nfi sema rancgliarono de tal gradeza : tamé con ceni demonstrauano tro uarsche anchi de mazori: & maxime in un paese distate de li meza

zornata eche se troua de gran pezi de si quali per non esser sauo prati & mesti in opera non lo existimauano molto & ultra questo al tri portarono mazor pezi de x. dragme luno: & etsam affirmauão trouarsene de mazori. lo admirante mando alcuni de soi a quel lo cho liquali ritrouarono molto piu de quelle che gliera dicto: han no boschi pieni despecie: ma non le recogliono: saluo inquanto uogliono permuttare con si homini delle altreisole uscini in pia dene: & cattini de terra: & uasi delegno sacti in altreisole per che loro non hanno. Trouorono del mese de Marzo uue saluatiche ben mature. Questa prouncia non obstante che sia saxosa: tamé e piéa de arborí: & tutta uerde. Dicono che si pioue assa: po si son monti siumi & riui co sa rena de oro: & credeno chi qilo oro de seda da qili moti & sonno geta nolto occiose de suerno tremão de freddo: & hãno si boschi piei d bábagio e ñ sanno sar uestimit. Cose maraus gliose po admirante retrouate.

Ercato quanto e dicto: lo admirante scine torno alla Rocha isabella doue lasso al gouerno alcuni: & sui se parti co tre naussi per andare a discoprire certa ter ra che sui haueua uisto: e penso suste terra serma: & c miglia.lxx. & non piu lontana da la dicta isola spagnola laqual ter ra li paesant chiamauan cuba: passato de li da banda-del mezo di

ra li paesant chiamauan cuba: passato de li da banda del mezo di si misse andare uerso ponente: & qto piu lo andaua auanti tanto piu se slogaua da li liti & adauase icosfando uerso mezo di ita che ogni zorno se trouaua piu uerso mezo di:tanto chel zonse a una isola chiamata da pacsant iamasca:ma come lui dice da li costro graphi edicta lanna mazor:quale e mazor de la cicilia: & ha un fo lo môte i mezo ch ichomeza a leuarse da tutte le pte de lisola. ma na ascededo cusi apocho apocho fina nel mezo de lisola chel par che no asceda: asta isola cosi a le marie coe al mezo e sertilissima: & piéa de populo che piu acuto: & de mazor inzegno chi tuti li altri isulant: atti a mercantie: & bellicosi: & uoledo lo admirate mettere i terra i diuerfi lochi correuão armati & no li lasciaueo dismotare & in molti lochi cobattereo co li nfi:ma restorono perdeti :& scro se dapoi amici : lassata questa iamaica nauigaron p ponete.vil.zor ni pur per la costa de cuba:tato che lo admirate pesaua eer passa to fino a laurea chersoneso che apsio el nfo leuate: & crede haucr trouato de le.xxiiii.hore del fole le.xxii.achora che i quella nauiga tione el patisse de grade agustie: tri delibero adare tato auati el uo leua uedere la sine de questa cuba se lera terra serma o no: e nausgo M.ccc.miglia p ponéte p el litto femp dela cuba: & i gita nauigatoc

messe nome a decisole: ma ne passo piu de si. M.& trouo molte co le degne de comemoratioe: scorredo la costa de osta terra cuba: & priopocho dapoi ch incomezio a navigare trouo un bellissimo porto capace de gra numero de naue:e mello in terra alcui di sof trouoro alcue cale de paglia senza alcu dentro; etrouoro spidi de legno al focho co circha a.c.libre de pesse: & doi serpeti de viii. pie di luno: uisto che nullo uedeao icomeciaron a manzare el pesse: & lassoron gli serpeti che ergo ala forma de cocodrilli. da poi se misse no a cercare un boscho li vicino e videno molti de questi serpett li gati ad arbore co corde: & discorsero un pezo auáti e trovoro da Ixx.hoi che erano fugiti in cima duna grandissima rupe per ueder quello uoleano fare li nostri. Ma li fecero tante careze con fegni mostrandoli sonagli: & altre sustare che un di loro si risigo smons tare in altra rupepiu ulcina. Vno del isola Spagnola cheda picho lo era nutrito co lo admirate se auscino a costui: & li parlo che de linguazo erano quafi conformi: & asecuratelo: & lui: & li altri tuti ueneno a le naue: & fecero grande amicitia co li nostri. & li dechia rorono che loro erano peschatori uenuti a pescare per el suo Re che faceua pasto a unaltro Re: & de zo trouoronsi molti contenti che li nfi li haueão lasciati li soi serpeti ali saluaueo p la psona del Re:p pasto delicatissimo: Lo admirate houta la informatione che desiderauali lasso andare: & lui segui el suo niazo nerso ponente: & scorredo asta parte la trouo molto fertile: & piena de gete man suetissime che senza alcun suspecto correuano a naue: & portauão ali nostri de lor pane che usano: & zuche piene de acqua: & linuita nano in terra amoreuelissimamère. Scorsi auanti deuennero i una multitudine de isole senza numero: quasi infinite: che tute monstra uano habitate piene de arbori : & fertilissime dala parte dela terra ferma secudo loro nella costa. Ne la costa che scorreuao trouoros no un flume nauigabile de acqua tâto calda che no fi li posseua te gnire le mane. Trouarono dapoi piu auanti alcuni pescatori i cer te sue barche de uno legno cauo come zopoli che pescauao. ali pe scato haueuao un pesce dua forma a nui icognita che ha el corpo de anguilla: & mazor: & supra la testa ha certa pelle tenerissima chi par una borsa grande. & osto rensano ligato con una trezola-ala spoda dela barcha perche el non po patir uista de aere: & come ue deno alchun pesce grande o bista scudelera li lastano la trezola: & gilo subito correçõeuna saera al peseo alabista: butados ados of la pelle che tie sopra la testa con laqual li tie tanto sorte che scam par no possono: à no li lasta se no litira fora d laqua: elqual subito

fentito laire lassa la preda: & li pescatori son psto apigliare : & i pre sentia delinfi presero.iiii.gra caladre.lequal donorono ali nri per cibo delicatissimo. domidado li nfi quato durarebe gita costa uer so ponete: risposero ella no hauer sine. Partiti da q scorsero piu aua ti:pur p costa e trouorono grá diversita de géteix apsio questa ter ra una isola doue no uidono psona alcua che tuti sene erão sugiti: ma folo uideo do cani de brutissimo aspecto: & no habaiauano: e uideo oche e anadre: tra osta isula: & la costa de cuba trouorono uno fistrecto passo & co táti gorghi: e táta spuma che molte siate tochorono con le naue terra.xl.miglia li duro questi gorghi:& era laco tato biacha: & spessa chel pareua che li susi gittata faria p tu to. Passati asti gorghi a.lxxx. miglia trouorono un mote altissimo. doue mesino i terra alcui hoi pfar acq: & legne, un balestrier ch in tro i un boscho aspasso Se scotro i un ho uestito de biácho tino i terra ch li fu sopra al capo che no se nausde: nel pricipio credette chel fuste un frate che co loro haucao i naue:ma subito drieto cos stui ne appseno do altri uestiti a gl mo:& cusi riguardado ne uidde una squadra de ctrca a.xxx.ligli uisti subito icomezo a sugire: & gili talí andauão drieto facedo legno che no fugisse:ma lui quato piu psto potre ne uene a naue: & sece itedere alo admirate quato lhas ueua uisto: elqual mado i terra p diuerse use molti hoi: ma niño sep pe trouare alcua cosa: ulddero usole assas attachate ad arbori: & molti altri arbori de speciarie: scorredo auati trouarno altre molte géte de diuerfe lingue legle qlli de lisola spagnola che erano con sadmirăte:niete itendeuano: & costegiado pure questa terra cuba se andauano ogni zorno piu ingolfando. hora a ostro: & hora a Garbin: & scorredo el mare pieo de Isole : & molte spiagge Adeo che piu fiade le nauue tochauão terra: & lacq entraut detro: & ha ueua guasto uele sarchie: & el biscocto: e soreo costrecti atornare p lauia che adorono: & pche neladare haucuao facta boa copagnia a tuti.nel ritorno forono be vilti: & custi puenero alisola Spagnola Come li Re de lisola tuti sureno trabutati.

Oue trouorono che un monfignor margarita: & altri molti caualieri se erao puti frati cotra alo admirante & tornati in spagna, unde anchora lui delibero uegnire dubitando che no reserisseno mal de ello al serenissimo

Re: & padimadare gête: & uictuaria: ma pria cercho de mittigare alcui de alli del re: che serão et sdegnati cotra de loro pisoleute: & surti: rapine: & homicidit che saccuano II spagnoli auanti li sot ochi; & pria recocilio: & se se amico un reguarió exlo: & sece mitmo

nio dua fua forella: i uno ho de lisola che lui hauea rolto sin al pri mo ujazo & releuato p suo iterpetre.dapoi ando al mote doue ha uca facta la forteza chiamata. S. thomaso la quale assediata da un re za.xxx.zorní la líbero & pfe ql re che asledio la sua forteza & de liberaua et andare piu oltra subjugado quelli re:ma itese che per lisola se moriua de same: & che zia uerão morti una isinita quatita & questo p loro diffecto pche azo che xpiani patisieno haueão ca uate le radice: de lequal loro fe fano pane & nutricauanse. Pensan do p questa causa xplanidouer abandonare lisola:ma el male era sopra di loro pehe li nfi forono secorsi de uictuarie dal re guarios nexio che nel suo paese no era tanta necessita. Per esta causa lo ad mirante si rimose dal incominciato camin. Et perche li soi hauessia no piu reducti in quella ifola per ogni occurretia fabrico tra la ro cha de.S. Thomaso: & el regno del Re guarionexío unaltra rocha sopra a un monte: & la chiamo la coceptide. Li isulai uededo chri stiai ester i pposito de mategnire quella isola madarono de diuerse pre ambasciatori ad lo admirăte supplicadolo plamore de dio chel meresse freno a li soi ligli sotto ptesto de trouare oro andauano p lisola & li faceano mili mali offeredosi darli tributo de glle cose ch se trouauáo ne le loro puicie: & cosi so concluso & sacto acordo: 11 habitatori de li mõti cibani: da loro se obligano dare ogni: iii. me si che loro chiamão ogni.iii.lue una certa misura piena de oro: e mandarlafina a la cita.li altri.ii.doue nascono le speciarie:e gotto ni se obligano dare de quelle una certa quantita.

Li Re che rebelloreno per mal portamento de spagnoli. Cap.c.



tiõe excusandosi del resto: princtreuano che quato piu psto se po tessino restaurare pagariao el doppio i questo tepo su trouato ne si mott cibai un pezo de oro de onze.xx. da un certo Re che habi taua distate da la riua del siume: elqual so et portato i spagna a si serenissimi re: che molta gete el uedete: su trouato boschi de uerzi: molte altre cose degne: pehe alcui se marauigsiarano dicedo cosi coe le carauelle andorono in spagna carche de uerzin: per che piu psto no andorono carche de oro essendo e tata quatita: a sisto respondo che be che se troui oro assai respecto a molti altri lochi: atta me el no se recoglieua senza grafatica & che gli hoi che meo seco erao i disposito Corraria a la satiga; imo dediti al otto & lascime

no curiofi a caltigare pach: imo feadelofi: & per lor mali costumi fe ribellorono ad esto admirante. Et ultra de questo li homini de liso la che erano de natura barbarica erão no pocho idomiti: & molto piu sdegnati per lo mal portameto de Spagnoli, adeo che sina ala psente hora apena el guadagno satisfa ala spesa nietedimeno que ito anno. M. ccccci. hanno dui mesi ricolto. xii. M. libre de oro de viii.once per libra. & altre intrate & guadagni cõe di fotto a dio piacendo diremo non divertendo dal nostro pposito: in quello an no utene tanta furia de uento che eradicaua li arbori: & portaua no fina al cielo & somersetre naue del Colobo ch stauano i porto: & cresciette táto lag chi la uéne sopra la terra alta piu dun brazo. de laqual cosa linsulani pensauano che li christiani de cio sussino causa per li loro peccati che erano andati a disturbare el loro trá quillo uiuere: pche non era alchuno che mai hauessi ne audito ne uisto simel cosa.Lo admirante uegnuto al porto immediate sece sa re do Carauelle che haueua con si maestri sufficientissimi.

Forteza edificata ala minera de loro.

Cap.ci.



N questo mezo mando Bartholomio columbo suo frav tello che zia lo haueua constituito Capitaneo de lisola con alchuni bene armati & exercitati ale minere de me talli:ali monti doue cauano loro che sonno.lx.leghe di

stanti dala forteza Isabella:per investigare ad plenumla natura de quelli luochi. Andato el dicto Capitaneo: o uer adelantado che co fin suo lenguazo el chiamano trouo profundissime caue: & ana tion: donde se iudica chel Re Salamone caualle el suo thesoro cos me se leze nel testamento uechio. Li maistriche el Capitaneo se co menato hauea cerchando le superficie dela terra de quelle cas ue:uittino che duraua circha a.xvi.miglia tudicarono che suste ta ta quantita de oro che ogni maistro sacilmete potesse cauare ogni zorno tre onze de oro. De laqualeosa el capitaneo subito ne dette noticia ala dmirăte elqual inteso questo delibero tornare i spagna Pria costitui suo fratello Capitaneo e gouernatore de lisola: & ello se pti al pricipio de Marzo. M. ccccx cv. ala uolta de spagna: i que sto mezo el capitão remaso dicto adelátado per cosiglio del admi rate suo fratello edifico apso le psate caue de loro una sorteza: & la chião aurea: pchi nela terra de chifaceua le mura trouorono imix to loro: e columo.iii.nxeli a far edilicar: & fabricar artificii da lauora re:& recoglier oro:ma la fame el disturbo: & costrese a lassar lopra

imperfecta: & partise deli: & lasso ala guardia de la sorteza deci ho mini con quella parte chel potte de pan delisola: & un can da pré dere conigii: & tornolle ala Rocha dela conceptione: nel mese che Guarionexio: & manicantexio Re doueão pagar el tributo. Et sta to li tuto zugno scosse el tributo integro da questi do Re: & le co se necessarie al uíuere per lui & per li soi che erano seco: che erano circa, ecco. homíni.

La uictuaglia mandata de Spagna con el comadameto del Re.

Cap.cii.

T circha al primo de Luio zonse tre Carauelle con sor mento olio uino carne deporcho: & demanzo salate: le qual tute cose sorono partite & accadun dato la sua portion. Per queste dicte Carauelle li Serenissimi Rede Spagna mandorno per comandamento ali soi homini che erano in lisola che douesse andare ad habitare :da la parte del mezo di piu propinqua ale caue de loro: & che li mandasse in Spagna tuti li Re de lisota che haueua morti ixpiani con soi subditi:& mando ad executione li mandati:forono prefi.cec.infulani con li foi re:& destinati ali serenissimi re: & ertam dala parte in uerso mezo di de lisola secundo el mandato edificarno i un colle apresso un optimo & bel porto: una Rocha laqual chiamaro de san Dominico: per che la dominica zonsero al loco de li.nel porto corre un siume de saluberrime acqua uberiosissimo de diuersesforte à pesse :per ilqua le li nauilii nauigano fina.xii.miglia apreflo la rocha Aurea:nela forteza de Isabella lassorno solum li amajati: & alcuni maistri che sabricauano do carauelle: tuto el resto uenne a questa rocha d san Dominico.da poi fabricara questa rocha lo Capitaneo lassaro in guardia in dicta rocha.xx.hommi se parti con el resto per andare a prescrutare le parte dentro lisola uerso ponente. Como Colombo retrouo morti li soi homini. Cap.ciii.

T messo in camino trouo el siume Naiba distante.cxx miglia elquale'come e dicto disopra descende dali mo ti Cibani dala parte de ostro: passato quello mando il capitaco alcune genre ne la prouncia de alcuni re da la parte de ostro che haueano molti boschi de Verzin de li qua li ne tagliano gran quantita: le misseno nele case de quelli insu lai a faluare sino che ritornassino a leuarlo con audis: le cost scott rando el dicto Capitaneo de la man dextra non molto distante dal siume Naiba. trouorno un Repotente che haueua messo cam po per subiugar quelli populi de questi locht. Ma el regno de que

# Q VARTO -

sto tal re e in capo de lisola uerso ponete qual se chiama Saragna Iontan dal fiume Naiba.xxx.leghe paese motuoso: & aspro: & tuti li re de quelle parte glie dano obedienza. Lo capitaneo facendoli auanti uenne a parlamento con questo re in modo che lo induste a pagare tributo di Gottoni:cancuo:& altre cose che loro hanno perche oro non se troua in quelle parte. & da poi facto lo acordo andarono de compagnia a cafa de quel re:doue forono molto ho norati: & li uenne incontratuto quel populo con gran festa: & in ter cetera li forono quelti.ii.spectaculi.el prima che li uene incons tro fono.xxx.belle zouene donne del re nude tute : excepto le pte pudibunde che haueano coperte con certo panno de gottoni les cudo loro usanza: & costume alle dozelle: ma quelle che sono cor roteuanno con tuto el corpo discoperte: haueano una rama de oliua cadauna in man:con li capelli per lespalle:ma ligara la fron te con una binda. El color de laquale era oliuaro ma formolissime: saltando & danzando: e chaduna dono el ramo doliua al Capita neo che portaudo in malitratiin casali su aparechiata una cena molto splendida a loro usanza: & da poi tuti alozati secudo lagli ta d cadaño. El sequete zorno sorono coducti a una casa lagl usa no i loco dteatro doue li fuo fci molti zochi: & daze traglle. da poi questo uencro due sadre de hoi:una da una banda: & lastra da las tra banda combatedo infieme cost ferocemente: & aspramete: pare uan fussero capitali inimici.con dardi: & frize: Ita che ne forono morti atro. Et gra antita feriti & allo per dare solazo al Re: & al Capitaneo: & piu seriano morti ma el Re seo el suo segno imedia te cessorono. CLi Rebellati Re como soreo superati. Cap.ciiii.

T el terzo zorno se parti deli & torno ad isabella doue havea lassatt li soi amalati. & ritrouo che erano morti cerca.cc.p uarie insirmita: de che se trouaua mal coten to. & molto piu che no uedea aparire naue de spagna con usctuarie: de che haueua gra necessita: tande deliberarno par

con ulctuarie de che naueua gra necelita; tande deliberarno par tire li amalati per li castelli ala riua del mare: Da isabella a san Do minico a dritto camin .da ostro a tramotana edisicoron questi cas stelli: Prio da isabella.a.xxxvi. miglia la Rocha speranza: & da speraza a.xxiii. miglia. Sca Caterina.da sca caterina a.xx. milia san Iacomo: da san iacobo altri.xx. sa coceptiõe. Vnaltra tra la conceptiõe & san Dominico laqual chiamarono bono anno del nome du Re si uscino. Partiti si amalati per questi castelli: sui sene ando a san Dominico scodando si soi tributi da questi Re: & cosi stando al cuni zorni: p le rapine & mali portaméti de spagnosi molti de quel

lí se rebellorono: de fecero suo Capitanio el re Guarionexio de era no conuenutí a certi zorni assaltare spagnoli con.xv.M. armatí a suo modo el che presentendo el capitanio: presi el tracto auanti: de a uno a uno tuti si supero: non pero senza gran trauaglie: de angustie: de qui lassaremo de tornaremo alo admirante Colombo. E Noue sole con uarseta de gente per lo admirante retrouate. Cap.cv.

O admíráte Colobo adi.xxvlil.di Mazo.M.cccc.xcvili. partito dal castello de Barameda apresso Cades con visi. nauisi carghi corse al consueto camino de le isole Fortunate: & qlo etiam per paura de alcuni corfari frá celi: & ando a lisola de la Medera: & de li mando, y nauilit a dicto camino ala isola spagnola: & seco rettene una naue: & do carauel le co legual si misse a nauigar uerso mezo di co intentione de tro uare la linea egnoctiale: & de li uoltarse poi uerso ponente: & p in stigar la natura de piu diuersi lochi & trouose in glia pte a mezo el so corso alisole de capo Verde dal qual partito: p garbino naul go.cccclxxx.miglia con tanta feruentía de caldo che era del mese de zugno che quasi li nauilii se abrusauano: & simelmente le botte schioppauano: in modo che acq: e umo: e oglio andaueno fora: & li horembastiauano de caldo. Octo zorni stetero in asto affanno: & el primo zorno fu sereno: & lialtri nebulati: & piouosi: unde piu sate se pentiano ester andatí a gl camino:pastati li.viii.zorni se mis se el uento el ql tolto i poppe sene andareno ala uolta de ponete cotinuo trouado meglior temperie de aere, ita che al terzo trouo rono amenissimo aere: & a lultio di de Luglio dala gabia de lama zor naue forono scoperti tre altissimi moti de lagi cosa no pocho se ralegrarono pche stauano mal cotenti:p saco che glie comeza ua a manchare per estere creppate le botte p lo sinesurato caldo:e co lo ajuro de dio zonsero a terra ma per ester el mare ruto picno de seche no se poteuão acostare: be copreseno chi lera terra molto habitata oche dale naue se uedea bellissimi orti: & prati pies de siori ch li mandauano suauissimi odori sina a le naue.de li a.xx.miglia trouorono un boissimo porto: ma senza siume: plagi cosa scoriero piu auati: & tade trouorono un porto attissimo di poterse riparaf; à faf acq: lagl chiamaua pota derena. No treporno nicio al perto alcuna habitatione. Ma molte uestigie de aialich monstrauano le pedate, & lairro zorno uiddeno uenire da lotão una canea: cioe ima barcha al moloro:o uero un zoppolo al monfo co.xxiii.zo ueni armití de frizeix targheix erão nudi copti folúle pte vergo

gnose con uno panno de bambaso & haucano li capelli longhi. Lo admirante co cegni e lusinghe e simel cose cercaua tirarli a se: ma quelli quanto piu erano chiamati: tanto piu dubitauano ester ingannati: & se slargauano ogni hora piu: continuo: e sguardan do li noltri con grande admiratione: uedendo lo admirante nongli potere tirare con queste cose: ordino che nela gabia dela naue : se sonasse tamburlini piue: & altri instrumenti. Er cantare per proua re si con tal losenghe se potessino delmesticare: Ma loro pesando che quelli sustero soni che linuitasseno abataglia tuti immediate tolsero dardi: & frize in mano pensando che li nostri li uolesse asial tare: & partiti dala naue mazore confidando se nela celerita de sui remi se acostorono a una naue minore: & tanto si li auicinorono che il patrone dela naue glie gitto uno saio;: & una bereta a un di loro: & per segni se concordorono andare insulitità parlare in sieme. Mandaro el patrone dela naue adimandare licentia alo ad mirante: & loro temendo de qualche inganho dettero deli remi In acqua:& se ne andorono uía .in modo che de questa terra non hebbero altra cognitione: & no molto lotano de qui trouorono una correctia de acqua da leuante in ponente ranto celere: & impe tuosa che lo admirante mai dapoi che nauiga (che le da la sua pue ritia) dice hauere habuto la mazor paura: e andato alquato auanti per gîta correntia trouo una certa bocha che pareua sintrata dun porto doue andaue qîta corretia: & da qîta bocha a lintrare îsina a unaltra trouarno una corretia terribile de acq dolce laçi se côzô zeua co la salsa.e itrati i osto colso trouarono tade aco dolcissima & boa: & dicono che.xxvi.leghe cotinuo hano trouato acqua dol ce: & quato piu andauano uer so ponente tato piu erão dolce. Tro uorno dapoi un monte altissimo. doue semisseno in terra: & uiddi no molti campi coltiuati ma no uitteo ne hoi:ne anche case:& da lato del mote uerso ponete cognossettero esser alcuna pianura:& per molti segni coprendeuano questa terra estere habitata & gra de: & populatissima uerso ponente. & e fita terra chiamata paria etolfero de q quatro hoi i naucia andorono feguitado fila costa daponente:un zorno tirati dalamenita del loco andarono in ter ra poco auanti el zorno doue trouareno mazor numero de hoi ch in alcuno altro loco: & trouarono Resquali chiamauano Cacihi liquali mandorono ambafiadori a ladmirante:p cenni e figni de grande offerte: & ivitadoli a desmontare in terra: el che reculans do lo admiráte: de gli nádarono ale naue grá numero debarche: con gra multitudine de hoi ornati de cathene doro: & ple orieta

p ii

le ale braze: & al collo: & domádatí doue recoglieuão quelle perle: & oro:con cení respondeano che le perle se trouano in lite del ma re li uicino: demonitravano etiam che ne retrovaveo i copia allai coneniente: rame apresso loro no ne saceuan grande existimatioe dele gle erià ne offeriua ali nostri: uoledo loro stare algnto deli & pche li formeri dele naue se guastavano: Lo admirante delibero dif ferire questo comercio ad altro tépo: & mando alora do barche de homini in terra per inestigare: & intendere la natura de quel loco. Andari adonche a terra forono receuti molto amoreuelmere: tuti correuano a uederlí come un miracolo: & dol de costoro piu grauí de li altri fe ferono incontro, uno era uechio: & laltro zouene fuo figlio:e facta fecundo loro costume la falutatione: li menorono in una casa sacta intendo auati laquale era una gra piaza, liquali en trati:quelli seceno portar certe carieghe da sentare dun legno ne grissimo: & lauorate con gran magisterio: & sentando li nostri isie me con quelli primati: Venero molti scudieri tuti carchi de diuerse generatione de frutti (icogniti a noi) & uini bianchi & rossi: no de nue:perche non hanno uigne ma fatti de diuerfi frutti molto fuaui & amení. Fatto adunque colatione in casa del uechio: dapoi el zo uene li conduste a cata sua: doue stauano molte semine separate tu te da li homini:liquali tuti uano nudi excepto le pudibunde parte che portano coperto con cerri ueli de bambaso tessuto de uarii co lori: & adimandati donde portassino loro che portano respondenano con segni che gli penina da certi monti che monstrana no: a li quali disseno che per modo alcun non douessemo andare: per che li fe manzano li homini:ma li nostri non poteuano intens dere si diceuano da siere:o uero Canibali: e monstrauano gran molestia per che non intendeuano el nostro parlare: & etiam che loro non erano intefi.

Retorno dello Admirante ala ifola Spagnola. Cap.cvi.
Tari adunce li nostri in terra fina a mezo di tornaro,
no a nanegon alcune colane de perle: Et lo admirante

no a naue son alcune colane de perle: Et lo admirante immediate seleuo con tute le naue per respecto del formento: che come habiamo dicto se marciua: & que

to con animo de tornare unaltra siada. Et procedendo auanti rontinuo trouaua mancho sondo: Et procedendo auanti rontinuo trouaua mancho sondo: Et per molti zorni dauano gran trauaglio ale naue magiore: Et per questo mandarono auanti una Carauella minore con el scandaglio che faceua la uia alaltre an daro cosi molti zorni credendo che questa susse insula e speransido poter trouar ula Euoltarse per tramontana uerso sinso sondo son

la Spagnola: écapitorno a un fiume de profundita de.xxx. cubiti: & de largeza inaudira: Donde che ellendo in.xyiii.o.xx. leghe lar gho pocho auanti pur p ponente ma un pocho piu amezodi: che cusi se incolfaua quel lito:uidero el mar pico de herba ben che pa reua che corresse come un siume. Es sopra del mare mandaua alcu ne semenze che pareuano lente: & era tanto spessa lerba che impe diua el nauigare de le naue: Qui in questo loco: Dice lo admirate esser pruto lano gran téperse de aere: Et el zorno tuto lano essér quafi eğle: & nó molto uarta: & uedendosi in questo colfo gsi intri çato: & no trouado exito da tramontana p andare alifola ipagno la uolto la proua doue hauea la poppe: & ritorno pel camin che lera intrato: & insito de lerbe: prese uerso transotana el dritto suo camino: alcuni dicono che quella sie terra ferma de lindia: tamen o admiráte no trouo altro capo: ma tornato alquanto indrieto p tramontana pigliando el suo camino con laiuto de dio zonse als felaspagnola secundo el sirmato preposito adi.xxviii. di Agosto. M.ccccxcviii.

El desordine che trouo lo admirante de li soi in la isola.c.cyii.

Onto lo admirante Colombo al isola Spagnola tros uo ogni cosa in consussone: & uno Roldano che era stato suo alleuo con molti altri spagnoli sera rebels lato & uolendo lo admirante mitigarso no solum no si pacificoe:ma scrisse ali Serenissimi Re tanto male de lo admirante quanto mai e possibile a dire: & etiam de suo fratello che remaseca pitaneo al gouerno de lisola Spagnola. Accusandolo che ello era scelerato de ogni des honesta: Crudelissimo: & iníusto che per ogni pizola cosa faceua apichare: & morire homini: & erano superbi: in uidiosi: & pieni de ambitioneintollerabile: & per questa causa esser rebellati da loro:come da siere:che se alegrano de spandere sans que humano & inimici del suo imperio: Et come da quelli che non cercano altro cheulurpar lo iperio de quella isola. Argumerado a ste coiecture che no lassauano andare a le caue de loro se no saluo li soi creati. Lo admirante similmete notifico ali Serenissimi Re la natura de afti giotòi: & latroi: dechiarado et chi attedeuao fe ñ a Rupri: & asfasinametical tuto esfrenatic de che temado no esser pus niti si sono rebellati: & andauano plisola uiolado: robado: & assass nádo:e sono dediti al sonno:a lotio:& alalibidine: & che per dile oto andauáo apiccado li poueri hoi de quella isula: & metrese sace uão queste inuective lo admiráte mádo ad expugnare un che li ha peua ribellato che si chiamaua el Re de Cigiai quale hauea da vi.

M.hoi tuti armati de archi & frize ma nudi: & portano depincto li loro corpi de uarii colori dal capo ali piedi ingroppati de diuer fe mainere: questi dapoi molti trauagli forono superati: & ueneno ala obedientia.

Como lo admirante fo mandato in ferri con suo fratello in Spa gna. Cap.cville

Násto mezo li Serenissimi Re recevettero le life de lo admirate & d'Iraduersarii soi: & vededo chi p queste di scessione de rara copia de oro ne trazeva pocha utilita madorono un suo governatore che siavesse ad ingrire

e quelli ch sussensi errore: li castigaste ouer madaste i Spagnach li castigarebbe: & zonto atto gubernatore al isola Spagnola: p sub ornita: & fraudulentia de alli scelerati Spagnoli: & et p grade inui dia che haueua al admirate e suo fratello so suo parere pndere lo admirate e suo fratello: ligli in ferri sorono madati ala uolra d Spagna: & zonti chi sorono a Cades li Sereissimi Re itededo si mando no a liberare: & secesi andare a corte uoluntariamente: doue et al presente zorno se ritrouano.

Come Alonso Negro copagno de lo Admirante trouo Isole inaudite con diuersi costumi & paesi. Cap.cix.

Apoi che lo Admiráte Colóbo fu uenuto a tal cotuma cia molti di foi peotri & nochieri che feco cotinuo era beratiõe andare p loceáo a discoprire noue isole:& tol to dal suo caro patró licétia armoro nauilii a sue spese:& sene an doro a diversi camini con comadameto d no se acostare dove era stato lo admiráte a.l. leghe: & uno Pietro alonso chiamato el negro co una carauella armata a sue spese se misse andare uerso mezo di: & capito a filla terra chiamata Paria dela fil za disopra hauéo sco métide doue lo admirate trouo tata copia de ple: & scorredo piu auati alla costa p.l.leghe p obedire a li Re deuiene in una prouin cia chiamata Curtana da li habitati doue trouo un porto simile a al di Cades douc itrato uitre un borgo de.lxxx.casee smontato in terra trouo.l.hoi nudi che no erão di ql loco ma duno altro popu latissimo loco.iii.miglia uicino de lisco liquali se permutation de sonaglist altre sussare: al incotro hebbe da loro (quatuche in pri mis fecero relistenza )xv.onze de perle che porrauano al collo da po molte pghiere: & el sequente zorno se leuo con la naue & an do al suo borgo: doue zonto tuto el populo che era infinito cor le ala marina:e con acti: & cegnili pregauão che desmontasseno ,

a terra:ma nigro alonfo (uededo tanta moltitudine) hebbe paura a desmontare:perche etiam loro no erano piu de.xxxiii.hoi: map cení li faceua intedere che si uoleuano comprare aichuna cosa an dassino a naue. Vnde gran copia de loro co soi zopoli: portando seco quantita de perle andarno à naue: in mo che co alcue susfaret te che ualcuão pochi denari.hebbeo circa.l.libre de perle, Ma poi che Alonso negro li uidde cosi humái: & doppo stato.xx.zorní de libero dismontare in terra. doue su receuuto amoreuclissimamete. le loro habitatiõe fonno case de legno coperte de soglie de palme & a loro familiar cibo fonno cappe:da molte de lequale cauano p le:hanno cerul porzi ziangiali conigli lepore colombi e tortore i grande habundantia. Le donne nutriscano le oche & anadre cos me le nostre. Ne li loro boschi sonno copia de pauoni: No cosi be penaticome li nostriche el maschio quasi non e differente da la se mina: hano faliani i quatita: lequale gete sonno persectifimi arcie ri:mandano la friza precisedoue uogliono. Nel qual loco alonso negro con la sua compagnia per quelli zorni che stettero li:trium pharono. Haueão un pác p otro chiodise p uno chiodo: uno fasia no: cosi turture oche e colombi. Spendeuano etiam per denari pa ter nostri de uetro: e aghi. & domadati p atti & cenni a che opera 2200 aghi respondeuano similiter per gesti per curarse identi: & da cauarse le spine da spiedi:perche uanno descalzi:Et per questo molto existimauano aghi. Ma sopra tuto li piaceua sonagli: & anda ti alquanto dentro lisola: uidero boschi de altissimi arbori: & spessi. doue sentiuano mugiti de animali che intonaua quel paese: co ex tranee uociferatioe. Nondimeno iudicauano no ester animali no ciui. Er questo perche quelli andauano securamente così nudi sen za tema alcuna per quelli boschi con loro archi & frize. Haneua: no aloro libito cerui cenghiali quanti uoleano. Non hanno boi ne capre ne pecore: usano pane de radice & de pahizo: Quasi co me quelli de lisola Spagnola:hanno capelli negri & grosi & mezi crespi ma longhi: & per hauere li denti bianchi portano in bocha continuo una certa herba: & come la buttano usa se lauano la bo cha:Le donne attendeno piu alagricultura: & ale cose de casa che li homini:ma li homini attendeno ale caze:zochi & feste & altri so lazi. Hanno pignate: tátart: zare: & altri simili uasi de terra: côprati i altre puicie:fanno tra loro fere:& merchati.doue cocorre tuti il altri uicini: & portão de uarle merce sectido la uarieta de puicie: A fanno baratti & permutanõe da una cofa alaltra fecundo che alo ro piace; hano ofelli & altri afali quali nutri feono & adomesticano

a loro solazo: li quali portano gorzere de oro & de perle. Ma quel lo oro non trouano in quella prouincia: ma per barati lanno dal tre prouincie: el quale e ala bonta de loro del tiorino de reno. Li homini portano una udrain loco de bragha. & similiter portano le donne: ma la mazor parte del tempo stano in casa: domandato quelli per cenni: & atti se infine de quel lito si troua mare. demon strauano non sapere: ma per la sorte de animali che se trouano in quelle parte: loro sermamente credeno sia terra serma: & tanto piu etiam perche hanno nauigato per quella costiera de ponente piu de. issi. M. miglia: che mai hanno trouato sine: Ne anchi segno alcu de sine. Et poi si adimandareno da che loco haueano, quello oro: & da che banda uegnia: li secero intedere chel se portaua da una prouincia chiamata Canchiete: Distante da si, yi, giornate uerso ponente.

Diuerse natiõe & lochi per Alonso negro retrouati. Cap.cx.

Oue Alonso negro delibero andare: & circha ali prie mi di de Nouembrio, M.ccccc, ariuo li a questo canchie te.doue sorsero con la naue (li quali subito uisti) alli del paese uenero a naue senza timore alcuno: & porta ro quel oro che al presente se trouaueno. Quantumo el susse po co: & de la sorte: & bonta sopradicia: trouorno molti belli Papa: galli de molti colori: li era suavissima temperie senza fredo alcun: & su del mese de Nouembrio quella gente e de bona natura : stan no senza suspecto alcuno: tuta la nocte con le sue barche ueniano a naue securamente some in casa loro: Ma sonno zellosi de le sue donne legual faceuano stare indrieto. & molto remesse: hanno etia gran quantita de bambasi che da sua posta nasse senza cultura als cuna: del quale fanno loro braghe. Dapoi partendose de qua: & scorrendo per questa costa:piu de.x.zornate:uide un loco bellissi mo con casamenti: & castelli pure assai con siumi. & zardini: che mai uide piu belli lochi.nel qual uolendo desmontare: gli uensa ali contro piu de.ii.M.homini armati a usanzaloro:liquali per usa al cuna del mondo mai uolfeno ne pace: ne amicitia ne pacto alcho. demonstrauano in loro grandissima rusticira: imo quasi pareuano homini saluatichi:non obstante che glierano belli homini:& prov portionatissimi de loro corpi bruni de colore: & universalmente macilenti. Donde per questo Alonso negro contento de quanto hauea trouato: delibero tornarse per la uía che era uenuto.

(EComo Alonfo Negro tornando in Spagna con molte Perle co batete con li Caní. Cap.cxi.



T cosi nauigando co laiuto de dio zonsero ala provi cia dele Perle chiamata Curiana, doue da poi sterero zorni.xx.adarse piacere:&in un loco non molto dis stante dala provincia avanti a loro zonzere se incon

trorono in xviii. zoppoli: o uer canoe : o barche de canibali : che fonno de quelli che uiuo de carne humana: li quali uisto la naue in trepidamentelasaltarono: & circondandola con loro archi: & sri ze incomenzarono accombattere: ma Spagnoli con loro balestre: & bombarde le misse in gran paura: in modo che tuti se dettero a fugire: & ellicon la barcha armata li feguitorno intanto che pren dettero una loro barcha: de laquale molti de quelli canibali butta ti in acqua nattando scamparono. ma solo ne prendetero uno che scampar non poterelquale hauea.iii.homini ligati con mano: & piedi:per uolerli a suo bisogno magnarli: donde che li nostri compreso questo disolfeli ligari : & el canibalo ligaro : & derso in man de li presoni del gle aloro uolere ne facessero que uendeta chi aloro pracesse: immediate quelli con pugni e calci: & bastoni tan te mazate li deteno che lo lassareno quasi a morte recordandose che hauean magnato soi compagni: & isequenti zorni simelmete uolean questi altri manzare: & più oltra adimandato de loro costu mi!Notificato che questi canibali andauano per tute quelle isole scorrando: & tute quelle prouincie: & quamprimum ariuono a ter ra se sanno uno stechato per sorza depali: & uanno arobare: in questa provincia dele periesonno grandissime saline: & dicono che come el more alcuno homo da conto el metteno sopra a una cerra careta fotto laqual fanno un certo foco lento tanto che se di filla apocho apocho tuta quella carne che non resta saluo la pel le e lossa: Dapoi el saluano per suo honore. & adi. xiii. se parrirono de questa provincia per uegnire in spagna con xcyi.libre de perle a once.viii.per libra:comprate a precio de pochissimi soldi in.xvi. zorni armaro in Galicia le perle quale portorono sonno orien tale:tamen non ben sørate: & per quanto dicono molti mercadan ti che le cognoscano: non sonno de troppo precio.

Nauigatione de Pinzone Compagno de lo Admirante co suo

Incentianes chiamato Pinzone: & aries suo fratello cli forono al primo ulazo co el Colombo del M. ccccxcix Armorono a fue spese.itis. Carauelle: & adi. xysiii, di No uembrio se partiro da palos per andare adiscoprire no ue isolète terrenite inbreue tempo sorono alisole de Canaria: Re

pot successive alisole de capo Verde.dale quale partendose: & pis gliando la uia per garbino:nauigarono per quel ueto.ccc. leghe. Nel qual viazo persono la tramontana (laquale immediate persa) furono asaltatí da una terribilissima sortuna de mare con pioza:& uento crudelissimo: nientedimeno sequendo el loro camino conti nuamente per garbino: non senza manisesto pericolo andorono auanti.ccxl.leghe. & adi.xx.di zenaro da lontano uitteno terra: alaquale aproximandose:ogni siada trouaueno mácho sondo :git tarono lo scandaglio & trouorono.xvi.braza de acqua:& tandem zonti a terra desmontorono & li. ii. zorni stettero che mai apparse alcão in quelli doi di:& fcorrendo piu auanti uiddeo la nocte mol te luce che pareuano uno campo de gente darme: uerfo lequal luce mandorono.xxv.homini bene armati:& comando che non facissi no strepito alchuno: liquali andati & compresi ester gran multitus dine de gentenon volfero per alcun modo disturbarle: Ma delibe rorono aspectare la martina & poi intendere chi sossero: sacto la matina nel leuare del fole mandorono poi in terra.xxx.homini ar mati:liquali Subito che forono da quelle gente uisti: quelli manda ro alincontro de li nostri.xxxii.homini amodoloro armati de ara chi & frize:homini grandi & hano la fazatorua & de crudele aspe cto: & non cellauano de minazare a li Spagnoli liquali quanto piu careze li faceuano tanto piu se desmostrauano sdegnosi & mai uol fero ne pace ne acordo: ne amicitia con loro: Vnde per alhora fe ne tornorono a naue con animo la mattina sequente de combas tere con esti, Ma quelli quamprimum aparse la nocte se leuorno nu di & andorono uia. Quelli de la naue existimauano che quelle fos sero gente che uagando come zingiari o uero tartari che non há no propria cafa:ma uanno ozi in qua doman in la con sue moglic re & fioli.ma li matti Spagnoli andarono alquanto sequendo loro traze, Et trouarono nel sabbione loro pedate essere molto mazore de le nostre:immo do uolte mazore. Nauigando piu auanti trouo rono un fiume:ma non de tanto fondo che le Carauelle ui potesse sorgere: per laqual cosa mandarono a terra quatro barche de le naue armate: le quale armate a terra se li sece incontro innumera, bile numero de genteignuda: líquali con cenni & acti demonstra nano molto desiderare el comertio de li nostri. Ma li Spagnoli ue dedo tata turba no fe afegurarono de acostarse. Ma al meglio che potero gli gittaro uno sonaglio & alincotro quelli gittarno ali no kri un pezo doro. Adeo che uno deli Spagnoli sacedose a terra p tore quello oro, Subito una turba de quella canaglia glie forono

adosso per noterio prendere:ma quello desendendos con sassada non posseua al gran numero reparare perche quelli non existima uano morire.ita che saltorono in terra tuti si homini de le quatro barche & forono morti. Spagnos: & li altri hebbeno gran sus ga ascampare & aretrarse ale barche:ne si uasse esse armati de lan ze & de spade che questa gente per molti che sussero morti de loro non curauano:ma sempre psu arditi si sequitauano sino ne lacqua per modo che alla sine presero una de le quatre barche & amazor no el patrone. El resto hebbe de gratia de scampare con lastre . isi. Et andarsene a naue & sar uela & partirse de li : & cosi per alhora se trouorono mal contenti: & presero el loro camín per tramonta na che cosi se incolsa quella costa.

Pinzone gionto al mare de lacqua dolce trouo uarie Isole, Cap, cxiii.

l Ndati quaranta leghe trouorono el mare de acqua dol 👸 ce:& inuestigado doue qsta acquegnia trouorono una bochache p.xv.míglia sboccaua i mare co grandistimo ipeto: Dauáti da lagle bocha cráo molte isule habitate da humana & píaceuole gete: & lí no trouorono cosa da cotractare Tolfero.xxxvi.fchiaui:Dapoi che altro no trouorono da cotracta re con guadagno. El nome de questa provincia se chiama Marina tambal: diceua quella gente de lisole che detro a la terra ferma se trouaua grade quatita de oro. Dapoi partiti da questo fiume i po chi zorni scopersero la tramontana che era quasi alorizonte sco fille.1. leghe secudo la loro regula. Dicono che sempre sonno scorsi p la terra payra:perchedapoi uenero alla bocha chiamata di Dra gone: che e una bocha che e in questa terra pa yra. Doue scorse lo Admirante per alcune insule de li che stăno auanti questa payra In grande numero. Doue trouorono gran copia de Verzi: del qua le caricorono le lor naue; intra lequale infule erano molte de quel le des habitate per paura de ll Canibali. Et uidero infinite case rui nate: Et molti homini che sugiuano al monte: trouarono etiam molti arbori de Cassia sistula: de laqual ne portarono in Spas gna: & limedici che la uidero diceuano che la sarebe stata optis ma: se la susse stata recolta al suo debito tempo: & etiam sons no arbori grandissimi & grossi tali che.vt. homini non li potex rebbeno cingere. Done etiam uidero un nouo animale quasi monstruoso che hauea el corpo & muso de uolpe: & la Gropa

pa & li piedi drietto de Simia: & quelli dauati quali come de homo le orechie come la notola: Et a sotto el ventre uno altro ventre di fora come una tascha doue asconde sossigliolt dapo nasciuti : ne mai li lassa insire sino a tanto che da loro medemi siano bastanti a nutrirse: excepto quando uogliono lactare! Vno de questi tali animali insieme con soi siglioli so portato de Sibilia a Granata ali Serenissimi Rexamen in naue morite ifiglioli: & el grande in Spa gna: liquali si morti forono uisti da molte & diverse persone. Que Ito Vincentines aferma hauer nauigaro per costa de payra piu de dc.leghe: & non dubitano ch la fia terra ferma; ma fonno quafi cer ti: de li da payra priti uenero alisola Spagnola a di.xxiii. di Iunio. M.ccccc. Et de lidicono esser andati continuo per ponente piu de cccc.leghe in certa provincia: doue a lequatro Caravelleche hav ueano li faito una fortuna del mese de Luio: che doi se somersero: e una si rupe: & piu per ester homini presi & smariti che per altro la quarta stette serma e sorte:ma no senza poeho trauaglio:ch hauea no perso za ogni speráza de salute: & cosi stado uttre una loro na ue andare a seconda: perche era con pochi homini: liquali dubita doss sumergers si buttareno a terra: & li stauano in grandissimo dubio & paura de ester mal tractati da quella gente. Fecero delibe ratione prima intra loro amazarfe:& cosistauanno in uarii & ma li concepti circha a zorni. viii. Doppo facendo bonaza uittero la loro naue che resto solum con.xviii.homini:& li montarono :insie me con quella altra che era faluata: & fecero uela ala uolta de Spas gna.doue a di ultimo de Septembrio ariuorno: dapo costoro mol ti altri hanno nauigato a questo uiazo per mezo di:& continuo an dati per la costa de la terra payra piu de.v.M.miglia:& mai hanno teouato termine alchuno che sia isola: & per questo cadaun manis festamète tiene esser terra serma. Da la quale ultimamente e stato portato cassia in tura persectione:e oro:e Perle:e uerzini de la sor te dicta di sopra:Piper & Canella:Saluanci.herbee piante e arbo ri e animali de stranee & diverse sorte che noi non habiamo.

#### FINIS.

TEl Nouo Mondo de Lingua Spagnola intrepretato in Idioma Ro.Libro Quinto.

CAlberico Vessiutio A lorenzo patre de medici Salutem. Cap.cxilli.

Paesi Novamente Retrovati Page 132

# CTNIV 9



Li passati zorni assai amplamente te scrissi de la mia retornata de sili noui paesi riquali & cò larmata e con le spese & comandameto de questo Serenissimo Rede portogallo shauemo cercato & retrouato: issi nouo modo chiamare ne stato licito/perche apresso de li mazori nostri niuna de quelli e stata hauta cognitione: & atuni sili che aldiranno sera nouissima cosa imperoche questo

la oppinione de linfi antiqui excede: conciosia che de quelli la mazor predica ultra la linea egnotiale: uerso el mezo zorno no el - 5 Prelom ler cotinente: Ma el mare solamáte: elqual Atlantico háno chiama e to: E si qualche uno de álle cotinentie li esfer háno assirmato: álla esfer terra habitabile/per molte rasone háno negato. Ma álta sua oppinion esfer salsa a la uerita ogni modo contraria: in questa mía ultima nausgatione se electria conciosa che sin quelle par te meridionale nel cotinente, so había retrouato: de plu frequenti populi & animali habitata de la nostra Europa so uero Asia: o uero Asirica: & ancora laere psu temperato & ameno: che sin niuena altra regione da nui cognosciute: come de sotto intendez rai: Doue breuemente solamente de le cose scaps scriueremo: & le cose psu degne de annotatio el de memoria: sequal da niso uero usse questo nou o mondo soreno: como de sotto seranno maniseste.

Cap.cxv.

On selice nauigatione a.xiiit. di del mese de mazo del M.cccci. separtistemo da Olisippo comandandone el psato Re con tre naue a cercare noui paesi uerso estro ex.xx. mesi continuamente nauigassemo al mezo zor no: de laqual nauigatione lordine e tale: la nauigatione nostra so per leinsule sortunate: così gia ditte: Ma al presente se chiamao in sule grande Canarie: lequale sonno in nel terzo clima: & in neli cosini de labitato occidente. Dapoi per loceano tuto il lito affrico & parte ethiopico stracorressemo: infin al promontorio ethiopic così da tholomeo dicto: ilquale adesso da nostri se chiama capo Verde: & da li ethiopi biseghier: & quel paese Mandraga: gradi. xiiii. den tro la torrida zona da la linea equinotiale uerso la septentrionale. laquale da le negre gete & populi se habita: li repigliate le sorze & le cose necessarie ala usa nauigatione inalzassemo lancore & expadessemo le ucle ai usti: & il nostro uiazo per el largissimo occao

PAESI NOVAMENTE RETROVATI PAGE 133

uerso el polo antarticho uno pochetino per soccidente pigliasse mo per el uéto: el quale uolturno se chiama: e dal di dal quale se partissemo dal deo pmontorio:p spacio de dus mesi &.iii.di nauis gassemo: auanti che niuna terra a nui aparese: in gila gradeza de mare: ueramente quello habíamo soferto: que pericoli de naufras gii:ala existimatione de quelli lo lasso li quali de molte cose la expe rientia benissimo hano cognosiuto: che cosa sia le cose incerte cer care:& che a benche siano ingnorare cercare.azo che in una pas rola tute le cose breuemete narre sappie che de di.lxvii, iquali nui nauigassemo continui.xliiii.ne hauessemo con pioza tenitrui & corrufcatione in tal modo scuri:che ne sole el zorno:ne sereno in la nocte mai uedessemo: per laqual cosa tanta in nui intro gră pau raiche quasi za ogni speranza de uita haueuamo persa: in queste ueramente tante terribele procelle de mare & de celo piacete a la tissimo auanti de noi mostrare el continente & noui paesi: & unals tro incognito mondo: le qual cose uiste: tanto se sossemo ralegras tí:quanto cadauno penfare po:solere a coloro intrauignire:iquali da uarie calamita & da la contraria fortuna salute hango consecu te:el di ueramente septimo de agosto del M.ccccci in li liti de quel li paesi sotgessemo regramando el nostro signor idio con solemne suplicatione: & celebrando una messa in canto: li quella terra co gnosessimo non ester isula:ma continente:perche de longissimi li tí se destende non circundante quella: & de infiniti habitatori era teplera:imperho che in quella affai gente & populi: & de ogni ge neratione de animali filuestri iquali in ne li nostri paesi non se ritro uano:ritrouassemo: & molte altreda nui mai uiste: de iguali seria longo a un per uno referire:molte cose a nui per la clémentia de dio ne fo circunfule: quando a quelle regione se applicassemo: im peroche le legne ne erano mancate: & lacqua per pochí zorní in mare la uita prolongare poteuamo, a esto lo honore & gloría & de le gratie lactione.

Onfiglio fessemo de nauigare se codo de ásto cotinête & lito uerso oriente: & mai laspecto de ásto abádonar: e subito quello táto logo tépo peurressemo: che puenisse mo a un anglo doue el lito uersera faceua a mezodi: & da ásto loco doue prima la terra tocasemo insina aquesto anglo se rono circha coc. leghe. In questo spacio de nauigare piu uoite di scendessemo in terra: & amicheuolmente con quella gente cons

# **Q VINTO**

uersauemo como de sotto intenderas:me era desmentigato scriuc re:che dal promontorio de capo uerde:in fina al principio de que sto continente sonno cerca.dec.leghe. Abenche io existime nui ha uer nauigato piu che mille & octocento: parte per ignorantia de llochi & del nochiero & parte de le rempette & uenti: iquali imper diuano el nostro recto viazo. Mandandone a diverse versure: & ch si a mei compagni lo animo non hauessemo azonto: alqual era no to la cosmografia: niuno nochiero era o uer duce de la nauigatõe: elqual a.cccc.leghe cognoscesse doue nui sossemo.Imperho che nui cramo uaghi & errabundi: & linstrumenti solamente de li altri corpi celesti a noi apontino la uerita demonstrauano: & questi fore no el quadrate & lastrolabio: como tutti cognosceteno; & cosi da lora inqua tutti grandemente mehanno honorati.impero che li ho mostrato che senza cognitione de la carta del nauigare la dis sciplina de la scientia de la cosmograsia e piu celebrato che tutti inochieri de luniuerfo mondo:imperoche quelli non hanno noti tia: se non de quelli lochi che assai uolre hanno nauigato: Doue uc ramente el dicto angolo de la terra a nui ne mostro la uersura del litto al mezo zorno:conuenimo quello excepto in nel nauigare & cercare che cosa in quelli paesi solle: impero che nauigassemo secti do cllitto cerca.dc.leghe: & assai uoltedescendessemo in terra: & parlauemo & conuersauemo co quelli del pacsi: & da quelli eramo fraternalmente receuti:& con esti glche uolta stauemo.xv.&.xx.di cotinui amicheuolmente & hospitalmete:como de sotto itederai. De questo continente una parte e in la torrida zona oltra la línea equinociale uerso el Polo antarticho: impo chel suo principio ico miza i.viii.gradi.oltra essa equinotiale:Secudo questo litro tanto logo tempo nauigallemo che passato de capricorno el tropico re trouassimo el polo antarticho: de quello suo orizote piu alto.l.gra di. & fossemo apresto de esto atarticho circolo a gradi. xvii.e mezo. & quel che li habia uisto: & cognosiuto de la natura de quelle getc: & de li costumi de quelli: à de la tractabilita & sertilita de la terra: de la salubrita de la ere: de la disposition del cielo: & de li corpi ce lesti: Se maximamente de le stelle fixe. viii. de la spera mai da inostri mazorf uiftio uero pertractate: de fotto narraro.

Mature & costumi de quelle gente.

Cap.cxvii.



Mprimamète adonq iquato ale gete di qlli prefitata mol titudine de gete hauemo retrouato: qui a niuo dinumerar poteria: come se leze i lo apocalipsi: gete dico mansuet a &

tractabile: & tuti de luno & laltro sexo uano nudi: niuna parte del corpo couerzeno: cosi como dal uentre de la matre sonno usiti: co si isina ala morte uano: imperho che hanno corpi grandi quadra ti:ben disposti:& proportionati.& de colore declinante ala roscie za:laqual cosa a quelli internenire penso:perche nudi andado son no tenti dal sole: & hanno li capilli ampli & nigri: sonno nelanda re & ne li giochi agile: & de una liberale & uenusta saza: laquale es si medemi la destruzeno: imperho che se sorano le golte & le labre & le narixe & le orechie: & non credere quelli forami esser pizoli: o uero che uno solamente ne habiano: imperho che ho uisto assai: iquali hanno solamente in la faza.vii.sorame:de iquali cadauno ca pace era de uno sexino: & stoppano esti questi forami con pietre cerulee:marmoree:cristalline:& dalabastro belentissimi: & con ossi bianchissimi: & altre cose artificiosamente lauorate secondo el suo uso: laqual cosasse la uedisti e tanto insolita & a un monstro simile: cioe uno homo elquale ha in nele golte solamete & in le labre. vil. pjetre: de lequale assai sonno de longheza de mezo palmo: no sen za admiratione saristi.imperho che assai uolte ho considerato & sudicato queste.vii.tal pietre esser de peso de onze xvi.excepto ch in cadauna orcchia de.iii. sorami sorati teneno altre pietre peden te in anelli: & quelto costume solo e de la homini: imperho ch le do ne non le forano la fâza:male orechiefolo:unaltro costume apres fo de quelli assai enorme: & fora de ogni humana credulita: imper ho che le moglier loro estendo libidinose sanno sgionsare li mem bri deilor mariti in tanta groseza che disforme pareno & bruti: & questo con uno suo certo artisicio & mordicatione de certi ani mali uenenosi: à per causa de questa cosa molti de loro lo perda no:& restano eunuchi:non hanno pani de lana:ne de lino: ne an che bombacini: perche ne de quilli hanno bisogno: ne anche han no beni proprii:ma tute le cose sonno comune:viueo insieme sen za Re:senza imperio:& cadauno da se medemo e signore:tante mogliere menano quante uogliano: & el figlio se misida con la madre: & el fratello con la forella: & el primo con la prima: & lo scontrato con quello che se scontra. ogni uolta che uoliano li ma trimonii divideno: & in queste cose niuno serua ordine. oltra de questo non hanno niuna ghiefia: & nisuna lege tengono: ne anz che sonno idolarri: che diro io piu oltra inineno secondo la natu ra: & epicurii piu presto dir se possano che stotet: non sonno insra deloro mercadanti:ne anche mercati de cose, ipopuli infra de los ro combateno senza arte & senza ordine. li uechi co certe sue pra

# QVINTO

done izoueni plegano a quello che loro uogliano: & ale bataglie li incendeno: in lequale crudelmente infieme se amazano: e quelli iquali de la bataglia captiui menano: non de la uita: ma dei suo ui cto p casone de ester amazati li servano: imperho che li altri laltre pre: & uencitori uenti manzano: & infra le carne la humana e a qu li comuno cibo. de questa ueramente cosa sia certo: pche za le sta to uisto el padre hauer manzato ifioli & le mogliere: & io uno hos mo ho cognosiuto: alquale ho plato: ilgle piu che.ccc: humai corpi hauere mazato se diuulgato: & anchora Retti zorni. xxvii. in una certa Cita:doue io uidi p le case la humana carne salsa & ali traui suspesa: como apso de nui e usanza el lardo apichare & la carne di porcho. Molto piu io dico: che essi se maravigliano: per che nui non manzão li intinici nofiri: & la carne de quelli usano in li cibi: laquale diceno effer saporosissimale sue arme sono larco & le sact te: & quado se affrontano ale bataglie: niuna parte del corpo cos prisseno per desenderse: in tal modo che sono in questo ale bestie simili:nui quanto ne e stato possibile:se siamo sforzati quelli disua dere: & da questi praui costumi remouere: iquali se douerli lassare a nui promeseno: le done como te ho dicto ben che nude uadano: & libidinose fianno, nientedemancho de quelle icorpi hano assas formosi & monde:ne anche tanto brute sonno: anto qualche uno forse existimare poteria: perche (abeche carnosisiano) mácho apa re de glle la bruteza: laquale p la mazore pte de la bona glita de la corpatura e copta:una cosa miraculosa a nui e parso:cheinfra de quelle niuna se uedena: che hauesse le tette cadute: & quelle che ha ueano parturito: per la forma del nentre & contractura niete era no discrentiate da le nergine: & in ne le altre pte del corpo simile pareuao.lequale p honesta le preterisco: quando con li christiani comisidare se poteuão: de la troppo libidine menate: ogni sua pue dicitia cotaminauano & prostrauano: uiueno anni, el. & rare uolte se amalano: & si in qualche aduersa egritudine incorreno: semede fimi con certe radice de herbe se sanano: queste sonno lequale piu notabile apro de alli ester cognoui: laire li e assai tempato & bono: & si como per relatione de colloro cognoscere so porti.mai lie pe Re:o uero egritudine alcuna: laquale uenga da lacre corropto: & si no de morte utolenta moreno per una longa uita ulueno:credo perche li sempre trano suenti australi & maximamente allo: elale nui euro chiamamo: el qle tale ca qlli: quale ca nui caglone: se de lectano de pescare: & al mare e molto acto apescare: pche de ogni generatioe d pesce e copioso, no sono caciatori: penso pen esedo

ll de moire generatio de aiali siluestri: & maxime de Lioni: & Vrsi & de înumerabili serpenti: & de quelle horride & desorme bestie: ctia perche li sonno selue grandissime: & de immesa grandeza arbori: non hano ardire nudi & senza coprimeti alcuni & arme exponer si atanti pericoli.

👺 Equelli paesi la terra e molto fertile & amena & de mol

ELa sertilita de la terra & qualita del cielo.

Cap.cxviii.

ti colli monti & infinite ualle & de grandifimi fiumi abundante: & de laluberrimi fonti irrigua: & de largifi me felue & denfe & apena penetrabile: & de ogni gene ratione de fere copiosamente piena: arbori gradi li senza-cultori peruengão: de lequale affai fructifanno al gusto delectabile: & ali humani corpi utili:assai ueramente el cotrario: & niuni fructi li so no ali nostri simili: se genera li innumerabile generatioe de herbe & de radice: de lequale fanno pane & optime ujuade: & hano mol te semenze a ogni modo a queste nostre forte dissimile. Nisuna ge neratione de metallo li se trouano excepto che oró: del qual quelli paesi se abundano: abenche niente de quello co nui habiamo por tato in quelta prima nostra nauigatione: & de questo noto ne sere no li habitanti:iquali ne affirmauano la infra terra ester grandissi ma abundantia deoro: & niente da loro esfer existimato: o uero in pretio hauto. se abudano de margarite: como altre uolte te ho scri pto. Si tute le cose: le quale li sonno commemorare : & le uarie ge neratione de animali: & de quelli la multitudine scriuere uolesse: se ria cosa a ogni modo prolixa & grande: & certo credo che Plinio nostro non había tocato la milesima parte de le generatione de li Papaga: & de lo resto de li altri ucelli & similmete animali: iquali in quelli medesimi paesi sonno con tanta diversita de facie & de co loriche de la persecta pictura lartifice pollicleto in pengere que seria manchato tuti li arbori li sonno odoriferi: & cadauno da se gumi: o uero olio: o uero qualche altro licore mandano: de iqualli sia nui le proprieta note sosseno: non dubito che ali humani cor pi salure seriano: e certamente si el paradiso Terestro in qualche parre de la terra sia: non lontano da quelli paesi esser distante exi stimo: de iquali el sito como te ho ditto: e al mezo zorno in tanta remperie de aere; che ne li inuernate gelide; ne state calide mai TLestelle de quello polo Antartico. Cap.cxix.

# QVINTO

🚹 Lcielo & laire una gran parte del ano sonno sereni:& uacui de grossi uapori:in qual loco le pioze menutav mente cazeno & durão per.iii.o per.iii.hore & a simi litudine de una caligine se dista: el cielo e ornato d bel Hillimi fegni & figure: in nelequale io ho notato da cercha.xx. stelle de tanta chiareza: de quante alcue volte habiamo veduto Venere & Ioue.li movimenti & le circuitiõe de quelle io ho conderato: & de quelle ho mesurato la circonserentia & diametri con breue uía de geometria: & ho cognosiuto quello esser de mazor grandeza. Vidi in quel cielo.iii. Canopi.ii. certamente chiari: & laltro obscus ro. El polo antarticho non e figurato con lorsa maiore & minore: como el nostro articho apare:ne apresso de quello se uede alcuna chiara stella: & de queste le quale atorno de quello con breue cirs cuito sonno menate.iii.sonno:lequale hano la figura del triangu lo orthogono: de lequale quella che e di mezo. ha.ix. mezi gradi de circonferentia: E quando queste nasceno da la sinistra: se uede uno Canopo biancho de una eximia grandeza: lequale quando a me zo il cielo peruengano hanno questa sigura.



Dapo que le una uno Canopo negro de una grande magnitudine.

r it

& si se uedeno in la uialastea: & tale sigura hanno quando sono in la linea meridionale.



Cap.cxx.

Olte altre stelle bellissime ho cognosiuto: de le quale imouimenti diligentemente ho notato: de benissimo in uno certo mio libreto signatamente in questa nauiga tione ho descripto: el quale al presente tiene questo Se renissimo Re elquale spero chi me lo restituira. In quello hemisphe tio ho unso cose a le rasone de philosophi non consentiente. Iris

río ho usito cose a le rasone de philosophi non consentiente. Iris bian cha cereha la meza noctedo uolte non solamente da mi e sta ta usta ma da tuti imarinari: similmente assai uolte la luna noua hauemo ustoin quel zorno nelqual col solese congiungeua: ogni notre in quelle parte del cielo discorreno assassimi uapori & sace ardente: te diste un pocho auanti: in quello hemispherio elquale, p priamente parlando non e apieno hemispherio a lo respecto del nostro: pehe niente dimancho se cosa aquella tal sorma: cosi me he parso chiamario.

Forma dela quarta parte de la terra retrouata. Cap.cxxl.

Donque come io re ho ditto de Olosippo: donde nui se partissemo: che da la linea equinotiale e distante gradi xxxix. En auigassemo ultra la linea equinotiale per cin quanta gradi: iquali insieme ligari fanno gradi.xc. la ql

fumma la quarra parte ottene del fummo circolo:secundo la uera

# Q-VINTO

rasone del misurare da li nostrti antiqui a nui data: manisesta cosa e adonque nui hauer nauigato la quarta parte del mòdo: « p que sta rasone nui iquali habitamo leusippo circha la linea eqnotiale gradi. « mezo i la largheza septétrionale: semo a glii: iquali gradi. I habitano oltra quella medesima linea in la meridiale soghe za angularmète gradi. « in la linea trauersale: « acio che piu chia ramète intedi: la perpédiculare linea: laquale domètre che nui sta mo recti da leminète poto del ciele al uettice nio: depède in nel ca po nostro: a quelli depède in lato « i nel e coste: p laqual cosa se sa po nostro: a quelli depède in lato « i nel e coste: p laqual cosa se sa che nui siamo i la linea recta: ma essi nel la linea trasuersa. « la sor » ma se saze de un triangulo orthogono: de laqual linea la usce nui tenemo: come per la sigura apparera manisetto: « queste cose de la cosmographia ditte basteno da uanzo.

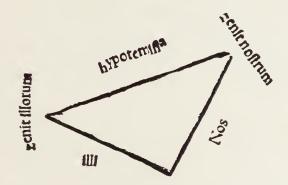

Como questo libro e intitulato Terzo di.

Cap.exxii.



Veste sorno le cose notande: lequale so ho ussto in que ste ultima mía nausgatione; laquale el di. sisso chíamo: superho che li altri dus di soreno altre do nausgatioe: lequale per comandamento del Serenssimo Re de Spa

gna lo icce uerso loccidente. In nelequale io ho anotato miraculo sa cosa: de quel sublime creatore del tutto dio nostro: la persectio ne de tutte le cose notabile un zornale to ho sacto: acto che si qual che uolta me açadesse hauer tempo: potesse tutte queste cose a una a una mirabilmente recogliere: & o uer de geographia: o uer de cosmographia un libro componere; acio che sposteri de me se ari »

cordasseno. E de lo omnipotente dío un tanto immenso artiscio se cognoscesse: in parte ai nostri antiqui incognito: ma da nui corgnito. Prego adonqua el clementissimo idio che me prolongha li di de la uita: azo che con la sua bona gratia & con salute de lanisma de questa mia uolunta la optima dispositione exequir possa. Il altri dui di in ne li mei sanctuarii me li reservo: & restituendoni adonche a nui questo Serenissimo Re el di. iii. ala patria & ala quie te retornare: me ssorzaro con si persti conserire: & da si amici conssortato & adiutato questa opera compire io potero.

Excusatione de Alberico: & qual sia la sua mente. Cap.cxxiil.

Oti domando perdonaza fi questa mia ultima nauiga tiõeo uero ultimo di no te ho mandato como p le mie ultime littere te hauea promesso: la causa credo che tu intendi: la causa sie questa che dal Serenissimo Re ne anche i libri hauer ho postuto: lo peso acora de sar il zorno . iiii. & ptractato che io hauero: aco che al cerchare de noue regiõe uerso mezo di da la bada de leuate io me aparechia p el uero il gle assir co se chiama: inelqual di molte cose io penso de sare in laude de dio & utilita de questo regno: & honore de la uechieza mia: e za niente altro io expecto: se no da questo Serenissimo Re la licetía: dio per metta quello sia per el meglio: tu de quello se fara intenderai.

E Spagnola in lengua Ro. el iocódo interprete questa epistola ha traducta: acio che i latini intendeno quate mirande cose a la zornara se ritrouano: & de quelli se abasseno laudatia: squali el cielo & la maesta retrouare & saper piu che non e licito de sapere uoleno: quando da tanto té po chel mondo e scomenzato non sia retrouara la grandeza de la terra & quello che in quella se contiene.

Libro sexto de le cose da Calichut consorme ala nauigatione de Pedro Aliares nel.ii.&.iii.libro lequale se hanno uerissime per le co pie de alcune littere secundo lordine de li Millessimi in questo ulti mo racolte.

Copia de uno Capítulo de líttere de.D. Cretico nuntio de la Il lustristima Signoria de Venetia in Portogallo Data adi.xxvii.di zu gno.M.cccci. Cap.cxxy.



Erenissime Princeps &c. Credo la.V.S. per litte re del Manisco Ambasiator habia iteso questo. S.Re hauer mandato naue ala uolta Dindia: le qual al presente sonno tornate: ma de.xisi. ch su rono: sonno perse.vis. al usazo. Et prima. S. Prin ceps per la costa di la mauritania & getulia per ostro sino a capo Verde: el quale antiquitus se chiamaua experias: doue sonno le insule experi

de:qui principia la Ethiopia e de qui auanti fu ignoto ali antiqui: de qui scorre la costa de Ethiopia uerso leuante tantum che rispo de per lineam ala Cicilia: da sta dicta costa, ix, gradi tra la linea conf noctiale.v.o uer.vi.gradi:& da mezo dicta colta e la mina di que sto.S.Re:&dapoi distendi uno capo uerso ostro che excede el tro pico del capricorno.ix.gradi: Questo capo se chiama di bona Spe ranza:che uene etiamlarga la Barbaria:in quelto loco piu de.v. M.miglia del litto intrinsicho uerso nui:a questo capo de li iteru seincolfa uerso uno capo chiamato da li antiqui Prasim promon torio: fino al qual fu noto ali antiqui. da laltra banda: dequi ste> rum scorre quasi apreso leuante per lo trogloditia: doue trouano una altra uena doro: la quale chiamano zaffala: doue li antiqui affermano esfer mazor copia doro che in altra parte: de qui intra no in el mar Barbarico: & poi in quello dindia: & ariuano a Cali chut:questo e lor uiazo el qualle e piu de.xy.M.miglia:ma trauera sando lo scortano assaí: di sopra dal capo de Bonasperaza uerso garbi hanno scoperto una terra nova, la chiamano de li Papaga: per esfergene di longeza de brazo.i. & mezo di uarii colori: de li quali ne hauemo uisto doi: iudicando gsta terra ester terra ferma p che scorseno per costa piu de do. M. migha ne mai trouono sine: habitano, homini nudi & formosi: ala lor andata perseno.iiii.na ue.ii.mandarono ala mina noua de le qual se iudica siano per= se:le.vii.andorno a Calichut:doue prima surono ben uisti & suli da to la casa p al signore: doue romaseno alcue d le naue: le altre erão i altrí lochí uicíní e da poi zôfedel Soldá li mercadanti fi glí fe f.le gnorno chi costoro suseno sti a torli iluiameto: cuoleão pria cari gare: el factore di questo Serenissimo Re si lamento con el signore el que l'indicasse se itédesse co mori & disse se costoro charigauso li toglieffeo le specie: le cosi su fato deh ueneo ale maese tutta la ter ra fauorezaua mori & corleno ala casa diignata aportogalesi & ta glioro a pezi tuti glich erao i la terra gllifurno da xl.tra li gllifu d

factore che le era butato in acqua per sugire :intendendo questo le altre naue ueneno e brusorno le naue del Soldano chi erano.x. & con le arrelarie seceno grando danno ala terra: & abrusorno asat case; el sorzo era coperto de paglia: e per questo rumore se partirono da Calichur & furno coducti da lor guida: el qualle era uno Iudeo batezato ad una altra terra circha a.xl.miglia piu oltra chiamata Guzin duno altro Reinimico de quello de Calichut el qualle h ha facto optima compagnia: & ha mazor copia de specie che non e a Calichut: hanno cargo estiuato per pretio che temo dirlo el perche lor affirmano: hanno hauto uno cantar di Canella per ducato uno e meno: Questo signore de cuzin mado soi amba siatori con queste naue:a questo Serenissimo Re: & etiá do ostagi acio che tornassimo securamete: e nel ritorno mori & quelli di Ca lichut si misseno in ordine per prenderle & armarono piu de.cl.na nilii con piu de.xv.M.homini: Tamen costoro siando cargi non uollero combatere ne quelli li poteano offendere per che questi se miseno di la borina che loro non sanno andar: uenedo ariuorno auna isola doue el corpo di sancto Thomaso apostolo: El signor di epsa li fece asai careze & ali dati de le reliquie del dicto sanctols pregauano tolesseno specieda lui in credeza sinal retorno del usa zo: questí erano cargí & non poteano piu torne: sonno stati mesi xiiii.in el uiazo: Ma nel ritorno solo quatro & dicono di qui auan ti fare in mesi.viii.o uer.x.al piu:nel ritorno de.vii.naue le seve son tienute a faluamento la tra deti i una fecha: de la quale fonno fal tie le zete questa era di botte de uel circa: ancoral no e rivato qui faluo ch una di botte ccc le altre sonno propique per quato dico no: questa irro la sera di san Ioane: so mi atrouaua dal Sereniffimo Reset qualle me chiamo & difleme me cogratulaffe che le fue nauc de India erano zonte carghe de species cosi me alegrai con li de biti modi: sece sare sesta quella sera in palazo & leticia di campane per tuta la terra: el sequête giorno sece processióe solemne per tu ta la terra:dapoi iteru atrouadomi co sua Maiesta ritorno ale sue rique & distême douesse scriuere a nostra Serenita che mada da mo auati le sue Galica leuar specie di qui che li faria bona ciera & po trião Indicar ester i casa sua de el prohiberia al soldão no adaria li per specie: & nol meter a queko viazo nave: xl. d le qual alchue va dino & altre ritornano demum tiene hauer lindia a suo comando: Questa naue laqual e intrata sie di Bartholomio Fiorentino infie me con el cargo che sonno Pipper cantera.ccc.uel circa Canella Cantera, cxx. Laccha Catera, l.in, lx, Benzui Cantera, xy, Garoffoli

non hano per che Mori li haueuano leuati ne anche zenzari: pero che doue hano cargo non ne era: ma ne nasse a Calichur: specie minute non e di niuna sorte dicono hauer perso assai zoglicin que rumor di Calichur. Non pretermetero etiam questo: esser uenuto di qui il Ambasiatori de uno Re de Ethiopia chiamato Rede Vbe nam el quale ha madato presente a questo Serenssimo Re: de schia un & denti da uosio ben che simel cose sonno de questi za assai te po apparse: pretere a questo la minuta nausi partiti de la Mina noua & andauano uerso sindia squale nausi partiti de la Mina noua & andauano uerso sindia squale prendere: si offerse xy. M. dobbe che chadaun ualea: piu de ducati ccccc. M. ma costoro no uossero tore cosa alcuna: immo si fece pre senti & bona compagnia per poter nausgare in quelli mari.

Copia de una Littera de Domino Pietro Pasqualigo oratore de la Illustristima Signoria in Portogallo scripta a soi fratelli i Listo na adi,xix.de Octobrio.del.M.ccccci. Cap.cxxy.



Agnifici Fratrestanquam patres honorandi p Piero Verzo Corrier:& da poi per uia de Valen za nelli zorni passati ue ho icripto a sufficientia quanto me accadeua:hora per uia de Sibillia sot to lettere de Bartholomeo Marchioni Barba de Domino Benedicto Fiorentino:me heparso be coueniente scriuerui questa:acio pogni uia pos sibile siati da miauisati dele cose de qui quanto

piu frequetemete le po. Adi. viii del psente ariuo qui una de le doe Carauelle: quale asto Serenissimo Re: lano passato mado a discopri re tetra uerso tramotana Capitaneo Gaspar Cotterat: & referisse hauere trouato terra .ii. M. miglia lonzi da qui tra maestro & poe nente qual mai per auanti so cognita ad alcun: per la costa de la qual scorseno sorsi miglia, de, in, dec, ne mai trouareno sine: pel che credeno che sia terra ferma: laqual continua in una altra terra che lanno passato so discopetta sotto la tramontana: le qual Carauelle non poteno ariuar sin la: per esser el Mare agiazato & insinita co pia de neue: Questo instesso li fa credere la moltstudine de siumare grossissime: che hanno trouate la: che certo una Infula nonne has ria mai tante & così grosse: Dicono che questa terra e molto pos pulata & le case de li habitanti sonno de alchuni legni longissimi coperte de sora usa de pelle de pessi. Hanno conducti qui . vii, tra

homini & semine & puttl/de quelli; & con laltra Carauella che se as pecta de hora in hora ne vien altri cinquata. Questi sonno de egl colore: figura: statura: & aspecto: similimi a cingani: uestiri de pelle de diversi animalisma precipue de ludres de instade voltão el pello in suso: & de inverno el contrario: & queste pelle no sonno cusite insieme in alcun modo:ne conze:ma cost como sonnó tolte da li animalise le metreno intorno le spalle & braze: & le parte pudibu de ligate con alcune corde facte de nerui de peste fortissime: adeo' che pareno homini saluatichi: sonno molto uergognosi & mansue ti:ma tanto ben facti debrazi & gambe:& spalleiche non se potria dire:hano fignatala faza in modo de Indiani:chi da.vi.chi da.viii. chi da manco segni. Parlano ma non sonno intesi dalcuno: Anzi credo che li fia staro facto parlare in ogni lenguazo possibile: Ne la terra loro non hanno ferro; ma fanno cortelli de alcune pierre: & similmente ponte de frizesEr quilli anchora hanno portato de la uno pezo despada rotta dorata: laqual certo par facta in Italia uno putto de questi haueua ale orechie dui tondini de arzeto: che senza dubio pareno statifacti a Venetia: ilche misa credere: che sia terra ferma: perche non e loco: che mai piu sia andato naue: che se haueria hauto notitia de loro. Hanno gradissima copia de salmo ni: Arenge: Stochasis: & simil pessi: hanno etiamgran copia de le gnami: & sopra tutto de Pini dafare arbori: & antenede naue: per el che quelto Serenissimo Re desegna hauere grandissimo utile co dicta terra si per li legni de naue: che ne haueua debisogno: como per li hominiche leranno per excellentia da fatiga: & gli meglior ichiavi se habia hauti sino a hora: el me parso cosa degna de darui noticia: & se altro se intédera nella venuta de la Caravella Capsa similiter ue notissearo: le naue per Calichut se ua mettado in ordi ne:le uero che questo Re sa desegno sopra queste naue: che adho ra se atroua ne larmata sua de leuante per mandare molto mazor frotta:non so quello fara:unumest chel sa desegno questa siata sar forzo de danizar le naue de la meccha: & ferrar el passo al Soldan: quominus non possi hauer più specie da quelli lochs: & aquesto sua maesta e intentissima: existimando non hauer dissiculta alcuna: & turta la corte similiter: la cita & el regno: perche ortenendo le spe tieli pare in breue tempo potersi far doro: & presertim uenendo le Galie grosse da Veneria como sperano qui aleuarle & tanto se persuadeno questo: & parglie hauer impugno: che una hora glie par mille annische li seguiti ad uota: Per il che judico chel sera dis ficil mólto: & quali impossibile a dristrazer da questo proposito sua

maiesta per mandare lano sururo armata in leuante: bisognando ali seruitii de la Signoria nostra parendosi maxime poterio fare in sua bona rason: hauendo seruito osto anno a tute sue spese senza aiuto alchuno: ne subsidio ecclesiastico: nec alia merendo: bene ualete.

Copia de una Littera de Francescho de la Saita Cremonese data in Lisbona adi axvi. de Septembrio a Macceccii. & drizata in Spagna a Domino Pietro Pasqualigo Oratore de la Illustrissima Signoria apresso quelli Serenissimi Re de Castiglia.

Capa exxvii.

Agnifico Orator mio observandissimo :per duplicate mieho auisato Vostra Magnisicentia la agionta de le quatro naue se aspectauano da Chaltchut & quello se existimana douesseno portare: hor con questa. Vos tano: & questo e lo certo Primamente Pipper mille cantara poco piu & meno: Canella cantari.ccccl. zenzero circha de cantari cin quanta:Lacca: & Benzuím cantarí cinquanta Toche moresche: cioe Comas de gotton per la summa de ducati. cccc. altre cose no portano: la causa che hano portato si poca speciaria per altre mie Vostra magnificenta hara inteso:quando questí mercadanti man dorno queke. sissi naue la opinione loro so che doe de esse hauesse no ad andare ala mina noua acatare lo Oro: le altre.ii.haucsleno de andar a Calichut: & fereno puisione de Mercantie al preposito de ciaschaduo di lochi dicti: de modo che le.iiii. nauc sureno d lon go a Calichut no potendo hauere notitia de la mina noua:beche roccasseno in diuersi lochi: el primo loco doue foreno su a Canor: & li hebbéo noua del caso accaduto de Petro aliares cabral: & co mo restaua tratto in Cychi: & listaua el factore de questo Serenssii mo Re: dal al Re de Caor forco uisti uolentiera: & li disse al Capie tãeo: sel uoleua speciaria: chelui li darebbe: e p lo Capitãeo li so ri sposto: chel uoleua andare sino a Cuchi a parlare al factore del Re & che poi tornarebbe a carigare li:& cosi se ne parti & so a Cuchi In logi loco trouo el factore del re:& stette a parlamato con lui. Et perche qîte naue no portavano alcuni dinari de contadi: se no tu ta mercantia: & poca de epía al prepolito de la terra. Esiendo gisto regno de Cuchí pouerissimo che no uoleo se no denara de coradi: hebbe el Capitanço de le jint naue per sua ultima determinatione f ii

PAESI NOVAMENTE RETROVATI PAGE 147

de retornarsene a Cinorià così secei in loquale loco per la gram de uoluntade tenia quello re: Quelli portogallesi hebbeno acori do con lui in questa forma: che la Mercarsia portauano in epse na ue le mandasse a ualiar a prerso rasoneuole: & che la mandasseno in terra: & lui per conto de quella mandariali a dare tata speciaria como potesseno ualere epse mercantie con conditione che restasse no li.iii.homini de le naue con el secundo: & prima el factore de ditte naue & cosi uno seriuano: liquali hauesseno a uendere epsa mercantia: & cosi como ala zornata le uendesseno: andasseno pas gando la speciaria al dicto re:del quale acordo soreno quilli de le naue cotenti: & cosi seceno caricare epsa speciaria nominata de sopra: & le naue se partireno da qui: & li.iii.nominati restoreno la per compire quanto haueano promesso al dicto Re: le naue non sonno uenute la mita cariche: & questo e causato perche non por toron denari contadi: & la lor mercătia e poco al preposito de la terra: & lo guadagno che doueuano fare e arestado indrieto per la causa loro: la conclusione e che la India secundo loro dicono: non uol se no poca mercantia: & el primo sondamento e denari contadi:liquali sonno pochissimi in questo regno: & senza denari questo Re no potera hauere lo intento suo saluo si per sorza non uora caricare le naue: che costoro dicono como zonzera lo admi rante con larmata come seci questi zorni passati per paura quelli Reli hano acarigare le naue: maxime quelle da Calichut: che al partir de costoro li so prenunciato per li soi indivini:che una gra de armata de questo Serenissimo Re li hauea ad andare sopra Ca lichut:& che da paura hauea da fuzir & lassar la terta:questa noua se ha per.iii.homini uenuti in queste naue:de qili scaporeno quan do fo morto Arescorea sactore del re in Calichut & cosi p el Berr gamasco che.xxv.āni:che estato in Calichut Et puno Valentião che sei ani estato li: & ploro esta dicta la noua a gsto Re: laqual: o uera:o busia la piaráno:como la dano. El Re de Calichut mando grade armata sopra aste naue quado stauano in Canaor & loro su gitteno ala uela: & no li sece despiacere alcuno. Preterea Questo Rea questo zenare proximo ha determinato mandare noua ar: mata:cioe.viii.in.x.naue grofle:&infino aqui ne e apresso a questo effecto.vii.naue:cioe.ii.se sonno sce qsta cstate in qsta i iuiera: una de esse e de.dcc. Tonellí: laltra de Tonellí.ccccc. & unaltra naue ch se sacta nel porto de Portogallo che sera de tonelli.ccccl.&.ii.se so no facte nella Ifola de Medera una de Tonelli.cccl.laltra d.ccxxx. una che se sain setunal de Tonelli.clx.in.clxx. Queste nonsiate de

sopra tutte sonno naue. vi. dapoi piglia una tra naue de Tonelli. ccc.ch.iii.zorni fa ariuo da Sio: & gitenauelo Repiglia cargo dar mirle plui faluo.ii.de epfe alle de Tonelii.ccccl.& de.ccel.ch certi Mercatăti hano facto partito de epse co lo dicto Re: i gita forma che lo Re habbi a fare la spesa a li merca d'inti como del soldo de marinari:& altre spese necessarie a dicte n ue: & li mercadanti ha biano amandar tanti denari cotadi in le dicte naue: che ben le pol fino carigare de speciarie: & tornati de uiazo la mita de le specia: ria & laltra mercantia che porterano le dicte nauc sia del Res&lal tra mita deli mercadanti: & perche meglio intenda la. M.V. doiccá tari de speciaria consteranno in India ali mercadanti ducati.vii.in viii.uno de epsi cantari sonno del Re:laltro de mercadanti: senza altra spesa che e quello li costa li doi: & non li ha acostar piu: cõe e posto qui: laltro che si resta a loro: trouiamo che questo e assai me glior partito: che non e mandar le naue a nostre spese: como se ha facto fino qui:& fe lo re hauesse uoluto dar altre naue a questo par tito:harcbbe trouato chi ne pigliaria carcho:nui ne piglianio par te ne le due dicte de sopra: che la parte nostra credo sara un deciv mo: & oltra le naue dicte desopra spero ne andarano deli merca danti altre do in.iii.naue:che dio consegli el meglio a ciaschuno Questo discorso ho sacto ala.M.V.perche quella del tutto sia auss sata particularmete: perche in le altre che scripsi de questa materia non scripsi cosi largamente: perche non se sapea anchora la ucrita del tutto. Non altro ala. M. V. me ricomando: & accadedolí de qua cosa alcua adoprame come sidel amico & scruttore: Data in Lisbo na adi.xxyi.de Septembre.M.cccccii.

Copia de una Littera receuta da li Mercatăti de Spagna ali soi corespondenti in Fiorenza & in Venetia: del tratato de sa pace in fra el Re de portogallo: & el Re de Calíchut. Cap.cxxyiii.



Er lenaue partite da Lisbona del.M.cccccii.del mese de Mazo azonta Alisbona del .M.ceccciii. adi.xv.de Decembre come el Capitaneo de la fro ta del Re de Portogallo hauea facto pace con el Re de Calichut: loquale daua per lo danno fa cto ali portogalese in sua terra bachar .iiii.M.di Pipper che son cantara.xii.M.& eheli Mori de'a meecha & dalcui altri lochi no possano tractare in Calichut saluo li naturali de glli; li gli no possino alsi tratare in

PAESI NOVAMENTE RETROVATI **PAGE 149** 

meccha:ne i dicti altri lochi:& p chel nfo re posa madare a saf una sorreza i Casichur: & che li sia dato pietre & chalzina & legname p soi denari & tuto laiuto: e fauore li sia possibile: "& che el factore del refia judice de tuti li portogalesii Civile e I criminali: & la justi cia de Calichut no tegna nesuno a poter ueder sopra d loro :e ch qualuche xpiano se ribelaseno dela obedietta dil factore:o uerame te si trouase moro: che sia pso: e sia cosegnato al factor del re; & dul zoieleri milanesi uenuti g da roma: ch stauão nel idia co quelli sas ctori del recherão sugiti in calichut: e dauão allutia al farse bobar de : e naue al costume de g:ch fusseno dati psi i serri al capitanco di questo re & che el re de chuchin: el re de cananor se itedeo i questa pace & liga & che tutti loro cofederati e amici che uerão alutaf la mico de lamico & nemico del nemico: & qualtíqua di loro la rope se senza questa causa: se iteda hauerla rota co tuti: e quado nel por to di calichut si troueranno naue di portogalesi: che nesuna altra naue no posta carichar: sin che le portogalese no siao cariche: sals uo sel ui sosse speciarie i abastáza per carichar tuti: & che no paghi no piu de drito de quello se paga in chuchi che sonno circha viil. p.c.questi sonno li capituli de la pace assai honoreuoli per lo nfo Re:como potete uedere che be se po dire signore de lindia: & tene te p certo al cairo & turchia no habia apassare speciaria nisuna p alli porti: & dauati passeno anni. iiii. lo uederiti che de g se nauiga ra le specie p alexádria & costátinopoli: & li xplani se poterão uedí care de mori: quado icapitanei de le xii. naue ufirte afto ano: ariuo no a chuchi: e trouono el dicto re fora del suo regno : & racholtosi in una isoleta: e satosi sorte i uno tepio. Ela causa che mosse questo re de calichut a farli guerra di focho e fangue:non fu per altro fe non chedimadaua che li fosse dato li dicti sactori nele mane:dich el re de chuchi fu molto leale: che più tosto uolea pdere tutto el suo regno che darglicli: a tato chi i capitaei uededo questo se miseno a ordine co il Re de chuchi &:comezono adare adosso a le gete de calichut p maniera che seceron uno macelo:e si misseno in stato el re de chuchino: che apresso a la boccha del mare rosso: e faranno una forreza infu la boccha del rio di chuchin che era apresto ala boccha del mare Rosso con molta artegliaria: e sossi grandi: per modo che da questo Rio etiam di quel porto nisun ui po intrare contra la sua uolunta: e altro tanto se sara in Chalichut: e non ue Rio piu infu quella piagia:pure dala forteza che faranno: pos terano defendere la piagia: Le naue che restono la: lanno passato per andare in corfo haucano facto gran pre fa:in una matina pres

seno cinque nauc de morijde Chombaiarche andauano a Mecha: neliquali trouareao chantare mille de Garofani; cioe chantari clide Garofani nerri de fusti & altri erão co susti como soglico ue nice: & piu cătari.de. & allai bezui & Sadoli: Ambra: E molchado: & Eaccha finissima: sfinite rele sorile cosa marauliosa: Oro: Arzen te:monerato per maniera chi ualeão ducati.cc.M.o piu li che nede ti que paesi sonno quelli: & de que richeze dele gle naue sene pde due stado turbe sopra acora co grade sortúa i uno porto de una Isola apresso ala bocha del mare Rosso: moriteno be.dc. persone in sieme co el Capitáeo niceti: e una altra nauetra che scappo uenen do a suo camio se pde i una secca Amassembicha: basta che tutro el mar se ighiorio: e cust ua la roba robata o sia de morto sia de xpia ni:rimale solo una Carauelleta che me meno co lastra naue: p aut fouesia. Questo Re pare uora dare liceria de nauichare i India a pagare Idriti primi datii a.xxix.p.c.& co tuto che li Merchadati li pagão le naue:come gife costano a lui a ducari corati : che pare le sià reueduto del errore: che pare chi meglio glie reustra lassare ar mare per questa maniera: no so se si trouera: sra pochi zorni Jo sa periti: & proferite che le cose de qua no sonno stabile. Le uenuto co queste naue uno portogalese stato in zasfal ani.sii.che la resto de una naue: & dice grá noue de la quátita de loro de la mina de dito loco: Questo Re no uorra tedere ad altro: sara una sorteza p desendere naci di chambaia: e de la ltre parte de lindia: che la non uadano: & turo uorra p fe: & de certo questa e la mina de Salamo: dode uene la Regina Saba: sonno queste cose grade: come porete uedere: si che questo Re se po be dire auenturato: hauendo disco perto tâte richeze: e farsene signore come se dice: stimamo ch que ito Redara licentia per potere mandare in India pagado de drit to.xxix.per cento:ma uorra si pigliano le sue naue per quello gli costano: e uora che tutto se mandi in india a soi factori per non damnare el tratto: li quali tenerano il caricho de uendere & de co prare:nientedemancho stimamo che lassara mandare nelle naue a chiaschadun uno sactore:che potera uedere quello se sara:ma nõ che la polla far niente: & bisogna piglie la speciaria glie sera data per lo factore del Re: che stimamo non potera hauere de quello uorra: per che costoro sonno sorte gente apoterli comportare co me sapere: Et de quello scoprira sereri auisati: Anchora che uni no hauesti mai sede i simil uiaggio:pure ala zornata sareti piu chiari & certificati. Et sapeti quati mesi sonno ne sermeo: che el Cairo resta rebe i seco: & lo uederete piu psto no stimavemo: & meritamete: ch

quelli mori faceano.x.milia uanie ogni zorno a christiani:&hora restaranno del tuto perduti: & qui sera la grande Stapola ditta spe ciaria & drogaria & zoiecome ala zornata uederemo che dio ne sia rengratiato. Della noua mina de zassal non ui dico nulla: che certaméte se ne ha tale isormation:che certo e una gradissima co la & quelto Re sene sara signore a bacheta dauanti passeno ani.is. & tuta lindia & persia non teneua oro daltra parte se non da que sta mina: la quale! sta nel potere di gentili: posto che el Re di Caldea ne sia signote de la bocha del río: doue se corracta con li dicti gentili con quelto oro: che ogni ano uegniuano parechie na ue de mori di chambaia: Et la mercantia sonno questi pani de got toni listari de nero: & biacho: & tasetta neri: & certe pezede seta; ra si de più colori:che non hanno dritto ne reverso co certi antigra di che se sanno i Bursia: & itromesi molto larghi alla turchescha: & simelmente molti paternostri smaltati. Quette sonno le mercantie che se uendeno in dicto loco: el quale re de Chilloa non uorra res star qua per paura de Gentilistano lonzi leghe, xl.i una isola chia mara Chiloa: & quiui uerrano tutte quelle naue a fare ubidientia & pagare foi deritti: dauati che uadino alla mina: nella qual al por to de zassal sta ciaschuna naue mesi.vi.in.viii.dauanti habbia sore nito la soa mercătia tuta a oro & deti de Elefanti & Cera:che son no bone mercantie per india: & de po i questo sorniti se ne parte no e se uoltano a chiloa: & portano tutto lo oro che hano in ter ra: & pagano el dritto al reche e grande: & da poi se ne uano per sua terra a Cambasa o Meccha: & sonno i ciascuna naue.xis.o.xy. mercadanti.loquale re de Chiloa e tributario de questo nostro Re & glie da Mitigali. M. ccccc. de oro lanno: che uale uno mitigal de quello peso real.dcl.de questa moneta: nietedemanco costor lo po no destruzere in.iiii.zorn: se ue manda milli homini armati tutto e spacciato: & stimase che lo habbia a fare prestamente: & no fereb be marauiglia ne traessi ogni anno ducan.dc.M.doro & non cre diati che queste siano fauole: tenete tutto per certo: per che sonno parechi anni me praticati: & mai non ue ho scritto punto piu de quello e: & per le cose che se ha de la india lo potete uedere de quel lo che Tempre ue ho scripto: come reescano molto piu de quello ue ho dicto. Potete fare conto che le nauc se aspectão possono porta re cerca cantari.cc.ul.xxii.de specie dela sorte non si ne podire: ma de qui auanti tutto ueria meglio fornito:poi cha habiarro pa ce con Calichut:e pose che nauigaranno a Mclucca:doue naseno lí Garofaní: e ambre: e molte altre cofe: che fonno leghe, dccxl. di la da Calichut: posto che ue sia perscholoso nausgare per hauere a palfare uno arcipelago:che ui sonno plu de.xiiii.M.Isolc:&p uno tretto mare: che ue pocha aqua e di poco fondo: tutta uolta tutto si meteranno a fare: & si potera dire habiamo discoperto tutto el mondo:e pur uegiamo quelte cose a nostri zorni:che non uideno li antichi. resta anchora adiscoprire lisola di Taprobane: la quale secundo Plinio di richeza & denari e perle:e abondantissima: & bisogna se discopra: & per tuto el mare de questa india si se spacia poca mercantia de questi nostri paesi: che tuti scriueno dela che ue si mandi crutiati doro: chi uole esser bene spaciato: che le mercan ne hanno bisogno de tempo a sinirsi: che nel tempo ui stanno le nauenon uogliono comprare niente:parendo alhoro che sempre lauerano a megliore precto: & li principali lonno rami: Alume bia che & non rossi: & più grossi se posseno hauere: coralli grossi lauos rati in pater nostri che piccoli non ul uagliano niente: & cosi cos ralli per lauorare hanno male spacio: che pare cosa contraria ris specto a quelli soleuano andare in Alexandria. Piombi e bona mer cantia in pani poccoli como matoni damatonare palazi: Ariento uiuo.etiam ambro ha poco spacio: Et altra mercantia non sonno per quelle parte. Et h ramillauorati sene perde la fattura: perche li tornano a refare non seruendo cosi alhoro per cosa alcuna :in co clusione tutte le mercantie hanno poco spacio.

Come Ioseph Indiano asceso le nostre Carauelle uenne in Por Logallo & lo Re lo sece acompagnare a Roma & a Venetia. Cap.cxxix.

Auendo altreuolte el Rede Portogallo inteso per soi nauilii & altri Portogalesi per le parte australi andare ale parte de India: adherendosi ad alchuni soi uenuti dequelle parte ne li tempi preteriti delibero nel anno.

Meccee, el re sopranominato Hemanuel mandare : xii.tra naue & Carauelle: Capitaneo de quelle Pedro aliares : quale hauto el sta dardo del suo Capitaiato a di.viii.del mese de Marzo del dicto mil lesimo: se parti de portogallo: & nauigando con grandissime sor etune & pericholi adi. xiiii.del mese de Septembre pur del dicto mil lesimo gionseno a Calichut con Carauelle.vii. quatro de quelle p sortuna erano perse & una ando a zassal: nel qual loco de Calichut sterno per mesi tre tandema lultima per certe disserente ueneno ale mane con quelli de la terra: & morti alchuni de le Carauelle & etiam molti del loco predicto se leuoreno adi.xxiiii.de Nouembre

del dicto millefimo: & zonseno dicte naue & Carauelle a Cuchin lo co distante da Calichut miglia.ex.el qual loco de chuchin eposto sopra el marc & e signore de quello uno Re Idolarro: de la setta de quel de Calichut: dal re de quel loco foreno receptate le Catauelle predicte: & factoli bona compagnia: lequal Itando, in, dicto loco & contractando diuerse mercantie:come nele nausgarione antescri pre appare nelliii.libro.cap.lxxviii.ueneno de una cita chiamata caranganor lontan dal dicto loco de cuchin per spacio de milia xx.doi iratelli christiani quali desiderauano uenire ale parte de po nente per poter andare a Roma & Therusalem: li quali montadi so pra le Carauellé: & essendo uenuti da le parte de calichut circha Ixxx.uele per intrometer dicte carauelle: quelle se leuono & insieme con dicti doi christiani: & altri del regno de cuchin: li quali erano, stati dati per ostasi:per lo contractar lassando in terra altritanti de li soi portogaleli Tolseno el camio loro uerso portogallo: de iquas lí do fratelli uno ne morí per camino: laltro si vivete nominato lo scph:dapoi ala fine de zugno. M. ccccci. ariuorono a lisbona: zon ti che foreno in dicto loco Ioseph predicto stere sino al mese de ze naro & partendosi dal dicto loco per la maiesta de quel Serenissia mo Re: li fu dato uno per sua compagnia quale lo acompagnasse a Roma: Veneria: & Iherusalem: & cosi estendo stato a Roma uene poi a Veneria ne lanno. M. cccccii. nel mese de zugno: & dimoro p molti zorni:nel qual tempo se hebbe notitia dal dicto loseph de le cose inferius scripte.

Cla qualita de Ioseph con la sua patría & gentis: Cap.cxxx.

Oseph sopradicto e homo de eta de anni.xl. suto: de na tura beretino: & de comune statura a sudicio de chi gle lo ha uisto: & con lui parlato: e homo ingenioso: ueridi co: & de summa integrita in tanto che per quello se po

tuto comprendere: el uite exemplaris: & possi dire de amplissima se de: dal quale se ha hauto. & primo lui ester de caranganore la qual e posta sontano da calichut miglia. xx. sin quodam sinu dicto Mille bar: & e lontano dal Mare miglia. xy. & incontinenti dice ester la cita senza mure per ester molto longa per spacio de miglia. xxx. ma habitata separatamente uno da laltro in modo de uisle per la qual cita discorre molte siumare: ssi tute le case zaseno sopra lacita habitano in la dicta cita doe sorte de persone: cioe christani se zentis: & azo che a cadauno sia noto questo nome de zentis: gen tili se chiamano questiche erao al tempo anticho che adoravao li Idoli & diuessi sorte de animali: come nel proceso se narrera: Este

de la cita auante nominato e Idolatro: áchora se ritrouano Iudei mediocre numero: ma sonno molto despresiadi: & mori assai merca danti: liquali nauigano dal caiero de foria: & perfia & altri lochi p mercadantare: perche in questo loco ne nasceno diverse sorte de mercantie.

Li habitanti de Carangonor con le ghiclie & facrificii. Cap.cxxxi.



🔭 A terra per quanto aspecta a li gentilli e diusia in tre parte:prima fonno li gentilhomini: liquali fe chiama no in lingua loro naires: secundo sonno li rustici: qual le chiamano canes: Terrio sonno li peschatori qual se

chiamano nuirina: & quelta generatione de pescadori e la pezor che sia: & molestada da cadauno quando uanno per la terra: & si se incontrano in qualche zentilhomo: glie necessario sugirli das uanti:altramenti fariano mal menati:hanno li foi templi cadauno separati:le donne etiam hanno li suoi templi separati dali homini & offerischono a li templi loro dele primitie dela terra :come son no rose sicht & altre cose:questi gentili adorano uno solo dio crea tore de tute le cose: & dicano esser uno & tre & etiam ad similitudi nemipsius hanno facto una statua con tre teste: qual sta con le ma ne gionte & epsi la chiamano Tambra: dauanti de laqual statua e tirado una cortina: laqual se auerze nel tempo de li soi sacrificii co mo qui diremo: hanno diuerle altrestatue de animali ma quelle non adorano: & quando itramo in le lor ghiesie: alcui toglião de la terra & si la meteno sopra el fronte: alcuni togliano de lacqua & uano tre uolte al zorno ala ghiefia zoe la matina a mezo di & la sera: săno poi loro certi sacrificii generali in huc modu: hano certi soi deputati co trobe corni & taburli echiamão a la loro hora a le sue ghiesie: & couocato el sacerdote uestito de uno certo grá uesti méto sta apsso alastar & comenza acantar diverse oratione sue: & unaltro li responde: poi el populo respode ad alra uoce: & cosi fan no tre uolte:poi esce da una porta un sacerdote nudo co una gra decorona de rosein testa: & ochi gradi: & do corne sictiue: porta In má due spade nude & corre uerso of suo idio: & tira tutta la cor tina dauanti e da una de le spade ne la man del sacerdore existen te a lo altare:poi con laltra epso nudo se pehote de molte serite: & cosi-sanguinolento corre su uno soco acceso li nel tempio saltan do per quello dentro & fora: tandem con li ochi revoltadi dice hauere parlato con el suo Idio quale ordina che se debiao fare le tal cofe & infegnano al populo como hanno a gouernarli: fon

no molte altre sorte desacrisicii li quali epso ioseph per non has uer la lingua ne hauer gran praticha con gentili non ne ha sapu to explicare el tutto: De suistemplis & religione satis dictum est.

Costumi del Re & habitanti & doue sonno moltichristiani. Cap.cxxxii.

LRe gentil o uero Idolatro ha diuerse mogliere e sini ter eos:quando ueramente more el suo re:o uero cada uno de li altri gentil: li corpi loro se brusano, le moglier ueramente sonno in faculta sua. octo zorni dapoi morto el marito uolendose brusar uiue: & de questo dicto Ioseph dice hauerne uis sto propriis oculis: li fioli ueramente del Rédapoi la morte del pa drenon hereditano el regno ma li piu propinqui oltra li fioli: la causa equesta che le mogliere de li rehanno questa consucrudine cheusano con diverse persone & per questo iudicano non meris rano el regno i foi fioli: & nel sepelir diloro re:usano grandissime ccrimonie: li gentil uanno uestiti a questo modo: in testa portano una bereta:cioe el re:una bereta doro: & li altri gran maistri uelu tate:o de brocato:li altri ne uano senza:sonno nudi:se couerzeno folamete le parte pudibude co uno drapo de lino: portão a le bra ze alcuni brazaliti con diversepietre preciose lavorati benissimo:si militer a le gambe portano anelli ne li didi con pierre pciose assais fime:le qual apresso loro sonno in gra pcio:se lauano el corpo do & tre volte al zorno: & hano molti lochi deputadi a lavarse: el po pulo & le moglier loro fonno bellissime: portano conzada la telta a uno polito modo: portano sopra epso capo assai zolie: li zentili prenominati scriuano in scorza de albori con una ponta ferrea: la lingualoro e India seu malanar: & circa hoc satis: perche de so pra habíamo dicto. in afto loco de Caraganor esser de molti chri stiani: de li quali nel presente capitulo a notiria de cadaun se sata mentione: & acioche a tuti sia noto dal indo siume che sa el princi pio del india uerso occidente la isola de ormus: che e nel principio del sino persico: non seatroua altri christiani saluo nel dicto loco de Caranganor ma nel índia ne sonno Re potentissimi christiani de Caranganor: similiter al Caraso: questi ehristiani de Caranga nor sonno in grandissima quantita: toglino le case loro per uno certo precio dal re gentille: del qual superius festimo mentione: & pagano ogni anno loro censo: & a questo modo habitano si. TC2se loro & come li soi Potifici regeno la ecclesia. Cap. exxxiil.

E case loro sonno sacte de muro de tauole sin diuersi folari: similiter quelli de Gentilli coperte de tauole dal no facti contimili ali nostri: excepto chi ne le loro ghie fie tengono folo la croce: & nela sumita etiam de epsi templi simili ter una croce:non hanno Campane:& quando chiamano a la ge sia servano el Rito grecho: Questi christiani predicti in rebus divi nis hanno per capo loro uno Pontifice: Cardiali.xii. Patriarchi.ii. Veschoui: & Archiveschoui aslai: Reserisse el predicto Ioseph lui esser partito con uno patrone Veschouo de la dicta Cita de Cas ranganor: & montado in naue ando uerfo la infula de Ormus: la qual e lontan dal dicto loco de caráganor miglia. M.ccccc. & de II passo in terra serma per mesi. ili.e se ne uene insieme con il dicto Veschouo sino in Armenia a trouar el suo pontisice: dal qual esso Veschouo so consechrato: & pre Ioseph predicto ordinato da mes sa: el simile fanno tutti li christiani de India & del caraio: Questo suo pontifice se chiama Catolicha: & ha la testa rasa ad sorma cru cis: sa soi patriarchi: ut superius dictum est: uno uidelicet nel India: laltro al cataio: li altri ueschoui & arciueschoui: come e dicto de so pra:manda a le sue provincie:come a lui pare:de questo Catholi= cha ne e facto mentione in marcho polo doue tracta de larmenia: in quel loco dice esser due generation de christiani:una de le qual se chiama Iacopiti:laltra nestorni:& dice loro hauer uno Papa el qual se chiama Iacolita: che e questo Catholicha: che dice pre Ioz feph prenominato: dice insuper el dicto Papa sar Veschoui: Arci ueschoui: & Patriarchi: & mandane nel India: potriano eller alcu ni che dirano che auctorità hauesse questo Pontifice: el Pontifice nostro Alexandro: essendo pre Ioseph predicto a roma & parlan do con sua sanctita de le parte de India: el Pontifice dimando chi haueua dato questa auctorita al suo Catholica: & pre Ioseph li re spose: che al tempo de Simon mago sancto l'ietro era Pontifice in antiochia: & essendo ne le parte de Roma molestadi li christiani p larre de questo Simon mago: non hauendo níuno li poresse obsta re: su mandato a suplicar a san Pietro: che se volesse transferif sino a Roma: el qual lassando uno suo Vicario: ucne a roma: & questo e quello: che al presente se chiama chato lea & gerit uicem petri : cir ca el far del dicto Potifice:o uer Catholichali.xii.Card nali pdicti se reducão ne la puincia de Armenia: doue fanno el pôtifice loro: qual auctorità dicono hauer dal Pontifice Remane

Como consacrano: & sepelliscono li morti con le sue seste.
Cap. cxxxiii.

Anno insup Sacerdori Diaconi & Subdiacoi: li Sacer doti ueramente non portano chiericha:ma ne la sume mira del capo portano uno poco de capilli: fe batizas no li puti xl. zorni dapoi nasciuti: saluo sel non occur reste caso de necessita:se confesiano: e se comunicano: como nust ma non hanno lultima untione: & in loco di quella benedicano el corpo:hanno aqua fancta ne lo intrare de le ghiefie:confechrano el corpo el Sangue del nostro Signore como nui in azimo: & dice che quando no hanno uino: pche in file pte no nasce uua: tolgeo de luua passa: de la qual ne vien grandissima quantita dal catalos & quella meteno in acqua: & la strenzeno: & ne cauano certo sus cho: & con quello consecrano: Sepeliscono li soi corpi morti como nui: & hanno questa consuerudine: che quando alcuno more: mol ti christiani se reducano insieme: & manzano per. viii. zorni: & da poi pregano per el morto: sanno testamento: & non faciandolo: li beni soi uanno ali piu propinqui:le mogliereloro morti li mariti se pagano de le dote sue: & poi se parteno & sonno in faculta loro post annum maritarse: & hanno.iiii.euangelista: &.iiii. euagelis de passion: observano la quadragesima: & aduento: al di del Venere fancto & fabbato fancto non manzano fino il di de Pasqua:predi cano la nocte del uenere fancto: & fra lano hano le infrascripte fe ste:la resurrectione con doe seste sequente:la octaua de pasqua: ne la qual·fanno mazor sesta che le altre de tuto lanno. dicono questo farii: perche in quel zorno san Thomaso pose la man nel costado de christo: & cognoscere quello non esser santasma: la sesta de la Ascessõe la festa de san Thomaso: de la Trinita de la Assumptione de la beata uergine Maria: la Natiuita: & la Purificatione: le felle de la Nativita del nostro Signorer & la Epiphania: fanno le seste deli Apostoli: & le Dominiche: & fanno due seste el primo di de Luio in honor de san Thomaso: perche cosi Christiani como Gen tili lhanno in grandissima ueneratione: hanno monaci uestiti de negro: liquali uiucno in gradissima pouerta: & cassita: similiter ro nache: Il Sacerdoti viveno in castita: & se susteno trovadi in quale che manchamento: perdeno lauctorita de dire la messa: il chrix stiani non ponno far divortio. Tutto el populo se comunica tre nolte alanno hanno doctori excellentissini: & studio de littere: hanno libri de propheti como nui:dice preterea pre Ioseph sopra dicto esfer molti libri de doctoria quali hanno parlato sopra la Bi

bia & propheti: uesteno li christiani como Mori: cioc de panno de lino:hanno lanno diviso in mesi.xli.sanno eriamel zorno interca larciel suo zorno ueramente ediviso i hore.lx.le quale hore cogni scono de zorno al sole: & la nocte a le stelle.

TIn Caranganor que elo inuerno & le lor naue.

Vesti de Caranganor sopradicti sonno posti tra el cir culo equinoctiale: & el circulo del cancro: & secundo re servisse pre solephihanno visi bore servisse per solephihanno visi bore servisse per solephihanno visi bore servisse per servisse per servisse per servis zore che sia nel anno: el menor. x. intendando hore no fire & non sue: quando el sole e in legno de Tauro: hano lombra pendiculare: quando ueramente le in Cancro: fa lombra austral: quando el folé e in uirgine: sa lombra pendiculare: Ma quando le In Capricorno: fa lombra septentrionale: la motion heramente de li tempi fa da mezo Mazo: fino a mezo Agosto: & in quello tempo non nauigano quelli Mari per rispecto de le grandissime fortune: sonno in quelle parte de India infinitissimi nauilis:liquali nauiga no in occidente:in Persia:arabia:&/mar rosso:in oriente:in india: cataio: Taprobana: faillam: & molte altre infule: le quale naue son no grandistime: & portano alcune.xii.uele: & marinari insiniti: & algune mancho secundo le portade sue: sonno alcune che hanno le uelle de stuore: queste uengano da le insule: le altre hanno loues le de gottonina: & de boni fustagni: como li nostri: le naue sonno factereon agudi de ferro: questo dico perche sonno alcuni che dis copo esfer sitte con pironi de legno: & questo uolsi diligentemente intendere dal predicto pre Toseph: monstrandoli la factura deli nostri nauslij: se ne ridea: dicendo che li suoi erano consimili ali no stri:la pegola e sacta de incenso: & altra mistura:soleuano per aua tí al butar de le naue in acqua: meter doi Elephanti uno per bans da: & per che alcune volte dicti Elefanti erano causa dela morte deli homini loro:non usano piu tal modo:ma sanno uegnir gran numero de zente: le quale le butano in acqua: hanno Bombarde : una sorte deferro: & una de legno da focho: ma non sonno come le nostre:ne hanno quella posanza:& circha hoe plura.

De le loro monere: & le cose che li nascano in copia. Cap.xxxcvi.



Resonno le generatione de le sue monete: una chiamano Sarapho doro: la qual e de peso del nostro ducato daltra e darzento: la qual chiamao Parante: laqual uale soldi.vi.

a terza chiamata Tarestre de lequale fa uno de si noitri foldistutte queste monete hanno littere scolpite del suo Re:ne le parte sopra dicte nonfe troua oron: metallo de sorte alcuna.ma se ritroua in certe montagne li propinque p spacio de miglia.ccl.in.ccc.la pro uincia doue e pollo el loco de Caranganor e tuta piana: & ha le montagne lontano: & ha afere caldo: & tuti fonno beretmi: quelli che sonno ale montagne sonno bianchi: & usueno per spacio grá distimo secundo dice pre Ioseph: sonno homini che hanno anni ce to liquali hanno anchora tutili soi denti. La terra de Caranganor e fertilissima excepto che non producefrumento: ne caualli: & el frumento utene da alcune insule li propinque: & questa instessa con ditione come sonno li lochi de Calichut: & Combait: & questo p cede per ester lochi arenosi: li caualli uengono da Ormus: & da le montagne loro: non li adoperano saluo che in portar mercantic de loco ad locum: ne etiam in combatere: ma combateno a piedi: le arme loro fonno archi & frize: spade & targhe in modo de rodelle hanno lanze & fonno gran zugadori despade: sonno alchuni che se fanno arme de dosso de certa pelle de pesse : la quale e durissima: & alcuni le fanno de ferro: Hanno molte sorte de animali: Bo: Va che: Castroni: Busali: Pecore: & de altre molte sorte: lí qual tuti aní mali manzano per il suo usuere: excepto li Bo:li qualli li Gentile adorano: hanno Elephanti în grandissima copia: hanno animalli menuti como fonno Galline & Oche in grandissima copia non hanno Porci: & per voler particularmente intendere la valu: ta de alchune cole: so mostrato a pre Ioseph predicto le Galine & uno ducato; rispose che cento Galine per uno ducato se haueua. TPan de Riso: & Palmeche produce le noce de India...

Cap.cxxxvii.

Vesta provincia produce maxima quantita de Risi: & similiter de zuchari: ilqual riso vie maxinado insieme co zucharo & olio e desso riso fanno pan persectissimo: & de questo manzano.hanno etiam.xx.sorte de herbe: & tute sonno nutritive: de le qual se passeno & precipue de alcune ra dicede herbe: non hanno rosmarino: ne bussime etiam perseghi ne pomi: ne vite: perche tute le predicte cose sonno mostrate al dicto Ioseph: el qual ne dissenon ester in la religione sua tal sorte de arbori: via altri insinitissimi: & maxime Figari: de si qual ne hanno grandissima quantita: & sanno mazor Fichi de si nossiri: intanto che chil seriues estra ptu cosa incredibile che altramente. Hanno uno altro arboro: che chiamano Palma; quel arboro a modo

noîtro produce le noce de India: & de epse como habíamo inteso dal dicto pre Loseph: se trazeno quatro cose: uidelicet uino: aceto: zucharo: & olio: & perche el pareria cosa noua ad molti: como de uno arboro escono tante cose: non uoglio in hoc capitulo preter mittere el testo de Strabon in libro. xvi. quado loquitur de palma, quale ecosimile al dicto d epso pre Ioseph: pot se dechiarara el mo do che setuano in sar le cose soprascripte. Capitulum uero sic inci pit Cetera uero ex palma: prebet: ex ea enim panís: & mel: & uínu: & acetum sit: & testilia uaría: nuncleis pro carbonibus sabri serrari uruntur: qui in aqua macerati bobos & ouibus sin pabulum dantur. Tomo se sa Vino: Aceto: zuccaro & Olio de la Palma.

Cap.cxxxviii.

L fit de le quatro cose soprascripte e in questo mode do: dice el predicto chel mese de Agosto quelli contadini uanno & tagliano li rami dele dicte palme: come se sa apresso nui el cerpir de le uide: che a questo se iudiea eller la primauera aprello loro: perche li arbori uano in amore: & butano como le uite apresso nui: liqual rami tagliadi da larboro butano certa acqua biancha: fotto la qual poneno uasi : & quella arecoglieno: li primi trezorni de lacqua predicta colta chi ne beue e como uino: passati li tre zorni: se conuertisse in acce tota voler veramente far el zucharo:o ver miel seu um cocto a mo donostro: toglino quel acqua de li tre primi zorni: & quella mete no al foco in alcuni uasi: & per sorza de soco lacqua se reduce in pocha quantita & fasse dolce: ut superius dictum est: a forza de so co: & fopra de quello meteno de lacqua & messedano ogni zorno per fina zorni.xx.poi la poneno a colar & de quello usano in loco devino: quel per quanto dicano e in summa persectioe. del fructo ueramente de larboro predicto chiamado Palma toglino quello & dentro le nocene fanno oglio & ulterius del legno ne fanno carboni: & de la scorza corde: & zanie: & cusi particularmente son no dechiarate le quatro cose : cocludendo che le el piu psecto arbo re che si troua a nostra cognitione: in quelle parte nasce grandissi ma quantita de peuere: el qual come efacto per el grande calor del sol selseccha: & li arbori soi sonno de mediocre qualita: & piu ne na sce in quello loco che in tute le altre parte de India: similiter zen zeri Mirabolani: Cassie: & altre speciarie: le qual sonno comprate: & mercadantade per Mori che pratichano in quella regione: & al le conducano al Cairo: & in Alexandria: & Damascho: & Persia: & etam p quanto dice dicto pre Ioseph:ne uano mazor quatira a ia

uolta de le montagne: & ala uolta del Cataio: che non uano a que sie nostre parte: como nel processo nostro diremo. Poi che habiao dicto de la cita de Caranganor: costumi: religione: & modi & etiam la fertilita sua: hora ritorneremo a la cita de Calichut.

TDe Calichut & Re con fue usanze & mercantie. Cap.cxxxix.

A cita de Calichut e posta uerso occidente Iontan da Caranganor miglia.xc.sopra la ripa del mare & li ha porto persectissimo: la qual cita e grande psu de Caran ganor: & el Signor suo e Idolatro de Secta de quel che e Signor de Caranganor non distante alcuna cosa de costumi de dicto Re: si in religione come in tute laltre cose de lequal per ha uer sopradicto satis disusemon se extenderemo piu oltraisin ques Ra cita ne praticao ifinitifimi mercadanti Mori: li quali conduco no Corali:zăbelotî: Tapedi: & altre mercantie: gli sonno etiam al cuni mercadanti che se chiamano Guzerati:liquali etiam sanno di uerse mercantie ne laqual cira ue concorre quasi tuta la india: & piu era anchoraper auanti quando quelli dal Cataio li foleuano praticare: e questi populi dal Cataio sonno christiani: & sonno bia chi como nui & ualentissimi homini: Il qualli teniuano uno sonde go in Calichur & pol ester cerca anni.lxxx.in.xc.& essendoli facto oltrazo:per quel Re del dictoloco: se leuorono: & facta grandissi ma armada: ueneno a la cita de Calichut: la qual destrusseno: & da quel tempo sino al presente non sonno piu uenuti a merchadan rare in dicto loco:ma sonno andati ad una cita de uno Re Narz findo: laqual se chiama Mailapet uerso oriente ala uia del Indo su me circa miglia.dcccc.questi populi sonno chiamati malasines portano diuerse merchantie: cloe panni de seda de.v. sorte: Rami: Piombi: Stagni: procelane: Muschio: & questi sonno quelli che leua no li Corali: & leuano bona quantita de Specie: se dice esser da Calichut fino ne la region sua miglia.vi.M.portano sesse in testa de grande ualuta: & fonno richisimi merchadanti: Tornamo ala ei ra de Callichut: el Re dela cita predicta se chiama Bauser: & ha uno grande palazo:in el qualetien per custodia dela persona sua víi.M.homini:la nocte fa andar le guardie atorno le case per non esser la cita murata: & a tal guardie sonno deputadi. ccc. hoi : ha p terea un palazo gradissimo: nel qual ha.ijii. audientie separate: una per Gentil:una per Mori:& una per Iudei:& una per Christiani: Ex quando occorrech qualche una de queste quatro natione wole audientia ua nel loco siio deputado: Eli dal Re sonno alditi:ma prima sonno obligati lauarsi: perche altramente el Renon li par

Icria:hano preterea dicti Gentili una consuetudine: che quando entrano in mare no mangeriano per conditione alcuna: perche manzando seriano privi de veder piu el suo Re:non restarento de dire:anchora che di sopra habiamo scripto le semine dapoi la mot te deli mariti: hano per consuctudine de brusarse uiue: & perche porria esfer che alchuno de zo se ne marauigliaria: non e cosa ma rauigliosa: perche sempre li Indihanno habuto questa confidera tione: non folum le femine: ma etiam li homini: li pareno a questo modo conseguir certa immortalita: come dice Strabo nel libro.xv doue el tracta de li legati:o uero Ambasiadori del India mandati da porro Re de quella a Cefare Augusto: el Capitulo etale Refert enim Nicolaus damascenus se antiochie.&c.Preterea ne la cita de Calichut prenominada se fanno gradissime merchantie: como de sopra ho dicto & a certi tempi de lanno se sanno alcune sere doue ne concorreno tuti li populi dal Cataio: India: Persia: & Soria: & domandando a pre Ioseph se in quel loco e sacto mentione de le parte nostre: dice deli non se far mentione saluo che di Roma: Frá za: & Venetia: & esser sacta grandissima existimatione dele monete Venitiane: el qual pre Ioseph estendo stato mandato dauáti la no Ara Illustrissima Signoria monstro alcuni ducati del dose da Ca Sten: che lui da quelle parte hauea portade.

Del Regno de Cambaía: de Ormus: & Guzerat.

Icto che habíamo de Calichut: andaremo uerso occie dente uerso el Regno de Combaira de dente uerso el Regno de Combait : el qual e lontano da Calichut miglia. xti. M.& da Combait pur uerso oc cidente sino ala insula de Ormus sonno miglia.ccc.la qual e posta nel principio del sino Persico: & e lontan dala terra ferma miglia.xx.che se chiama el capo de Mogolistam:che e prin= cipio del Colfo. Questa insula nolze miglia.cl.el Signor de quella e Machometano: & ha una cita grandissima: e populatissima e pro duce însinite cose: & merchantie: in questo loco se sanno Vedri co mo li nostri qui:se cattano le Perle:produce caualli in grande qua titàli quali conduceno poi per lindia per condur le merchaticida quello capo de Mogolistamiche e per mezo dela insula de Ornius uerso la cita d'Combait: se trouso de molte terre habitade da Mo ri:la prima se chiama Sobelch:la seccida Semanaht:la terza Chesi Inlipoi ifra terra la cita de Guzerat : dapor su la riua del mar e po sta Cobait: laqual pol ester lontan dal capo de Mogolistam como

PAESI NOVAMENTE RETROVATI

habíamo predicto miglia.ccc.questa cita de Combair e incolfada molto: & el colfo doue e posta la cita: se chiama el colfo de Guzes rat: & la prouincia al presente se chiama Guzerat: ma antiquitus cra chiamata Bedrosia: & perche in questo loco habíamo sacto me tione de Guzerati: dechiararemo la conditiõe sua: Questa prouncia ha molte cita & castelle: sonno populi potentissimi e grandissimi mercatanti: sonno Idolatri: adorano el Sole & la Luna: & le Va che: & se uno amazasse una Vacha: so amazeriano lui: non manza no de alcuna cosa che receue morte: non beueno Vino: sonno ho mini piu bianchi che li naturali de Casichut: sonno mazori Incan tatori del mondo: portano capelli molto politi & barba: & questi inuoltano como fanno le semme: togliono una moglier sola: sono molte caste: el utuer suo e de legumi: & herbe ch produce la ter ra: secundo la opinion de Pitagora: habíamo dicto de Guzerati: mo diremo dela cita de Cambaia.

Sito de Cambaja; & altri lochi. Item del Re & speciarie. Cap. cxli.

A cita de Cambaía e posta nel colfo Guzerati la qual e grandisima & populatisima: & sectido la uulgar op pinione e la piu nobil cita che sia in tuta la india:la ql chiamano Cairo del India:e murata: & ha dentro di gnissime habitatione: soleua antiquamente el Signore suo esser ge tile & Idolatro: al presente e Machometano: la causa e questa: che per ester accresuto piu el numero de machometani che de gentili: li Machometani hanno tolto lo imperio de la provincia: la qual e quasi tura piena de gentili: & similiter la terra: in questo loco nasce Lacha: e incenso in mazor copia che in tute lealtre parte del mon do: sonno grandissimi Mercadanti: & hanno assaissime naue: con le qual nauigano in Ethiopia: Mare Rosso: Sino persicho: & India de questa cita de Cambaia sino al capo del colso: el qual se chiama Diongul: sonno miglia.ccc. se trouano in questo costo molte cita che seria longo a narrarle: sopra questo capo de Diongul: se atro ua una infula chiamata Maya: & da questo capo de Diongulsean do uerso oriente: se atroua uno capo chiamato Ely distante uno da laltro miglia.ccl.& da capo dalí fino a Calichut: fonno piu de miglia.dc.

Del Re Narsindo & de una ghiesia de san Thomaso. Cap, cxlii.



Nímo a qui habiamo dicto tuto el paese che si troua a le marine comenzando da Ormus imo in Caráganor & el regno de Cuchin: adesso diremo dele parte chi fra rerra se arroua uerso le montagne: circha milia.ccc.lon

rano dele marine: e uno Re porentissimo: el qual se chíama re Nar findo: & ha una grandisima Cita con tre cente de mure: laqual se chiama Besenegal:questo Re:secundo reserisse pre Toseph: lui has uere uisto con li ochi:quando el ua con exercito contra li soi inimi ci:mena con si Elephanti .dccc. Caualli quatro mille & una infini ta moltitudine de pedoni: & dice chel campo suo per ostro & tra montana tenia per miglia.xxx.& per ponente:& leuante altro tan to se pol contecturare el suo regno esser grandissimo : & per quan to più dice pre Ioseph el circunda miglia tre. M. la sede sua e idola tra:hora torniamo a le parte finitime al mare: & prima comenzemo da Cuchin uerso loriente & sindia: partendosi da Cuchin per ans dare uerso oriente miglia cento se atroua uno capo che se chias ma Cumari: da questo capo de Cumari fino al siume Indo son no miglia.cccc.doueche i quelto spacio se atroua uno colso gra dissimo: el qual se chiama colso de Oriza: & ha una Cita grandissi ma dicta Oriza apresso laqual passa lo siume Indo: & in questo pro prio colfo e sita una cita sopra una ponta in mare: la qual se chia ma Milapar: ne la qual cita e una ghiefia de san Thomaso grande come quella de san Louane & Paulo in Venetia:ne la qual e posto elcorpo desancto Thomaso: el quale sa de molti miraculi: & gen tili & christiani lhanno in summa reverentia: Se atrova insuper In questo mare Indico de molte Isole: Tra lequale ne sonno doe degne de memoria: la prima e Saylam distante dal capo Comari miglia.cc.ne la qual nasceno le Caualle: dapoi questa uerso orien té e la insula de Samotra: o uer Taptobana: la qual e distante da Galichut per mesi tre de zornate:poi piu in la se arroua el Carajo & altre regione: de le quale non scriueremo altro per non hauere potuto piu sapere da pre Ioseph superius notado. Molte cose se po teria dire si de Speciecomo de altre mercantie pertinente ala In dia & ale parte che habiamo scripto in questo nostro progresso: ma per non estere cose pertinente. Immo superuacante dala nar ratione facta per pre Tosephi: & per non uoler agiongere altro: ma dire la pura uerita: habiamo uoluto metere fine a la presente materia.

EFinis; atq Soli Deo honor: & gloria.

PAESI NOVAMENTE RETROVATI PAGE 165

CAduerte Lectore che quando tu legeral Calichut esser habitato da christiani:intendi antiquitus quando gli habitauano quelli del Catalo che erano christiani:liquali in che modo lassasseno gia yillanni la habitatione de Calichut: Ioseph nel libro vi.cap.cxxxix. el demostra: così non implica contraditione che sia stato habitato da christiani: didolatri.

Estampato in Milano con la impensa de Io. Iacobo & fratelli da Lignano: & diligente cura & industria de Ioanne Angelo scinzen zeler: nel. M. cccccviii. a di. xvii. de Nouembre.

# Registro de loperac

\*abcdefghikimnopqrftu

Tutti sonno douerni.

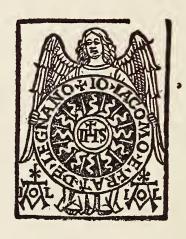











# Princeton University Press Publications

| FRENCH POLICY AND THE AMERICAN                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ALLIANCE. By Edward S. Corwin                                         | \$2.00 net |
| ENGLAND AND GERMANY-1740-1914 By Bernadotte Everly Schmitt            | \$2.00 nel |
| THE SINGLE TAX MOVEMENT IN THE UNITED STATES. By ARTHUR NICHOLS YOUNG | \$1.50 net |
| A BOOK OF PRINCETON VERSE, 1916<br>Edited by Alfred Noves             | \$1.25 nel |
| HEREDITY AND ENVIRONMENT Revised Edition. By Edwin Grant Conklin      | \$2.00 nei |
| THE MIKADO: Institution and Person By William Elliot Griffis          | \$1.50 nel |
| THE MILITARY OBLIGATION OF CITIZEN-                                   |            |
| SHIP. By LEONARD WOOD                                                 | 75c. nes   |
| AMERICAN GOVERNMENT AND MAJOR-                                        |            |
| ITY RULE. By Edward Elliott                                           | \$1.25 nel |
| GOVERNMENT OF THE CANAL ZONE<br>By George W. Goethals                 | \$1.00 nel |
| THE BALKAN WARS—1912-1913 By Jacob Gould Schurman                     | \$1.00 nel |
| EXPERIMENTS IN GOVERNMENT By Elihu Root                               | \$1.00 nel |
| THE TWO HAGUE CONFERENCES By Joseph H. Choate                         | \$1.00 nd  |
| THE SCOTCH-IRISH IN AMERICA<br>By Henry Jones Ford                    | \$2.00 nei |
| LUCA DELLA ROBBIA By Allan Marquand                                   | \$7.50 nei |
| MEDIAEVAL CHURCH VAULTING By Clarence Ward                            | \$4.00 nel |
| VIRGINIA UNDER THE STUARTS By Thomas J. Wertenbaker                   | \$1.50 nel |
| THE DOCTRINE OF JUDICIAL REVIEW By Edward S. Corwin                   | \$1.25 nei |
| BIBLICAL LIBRARIES BY ERNEST CUSHING RICHARDSON                       | \$1.25 nel |
| NATURAL HISTORY OF THE STATE By Henry Jones Ford                      | \$1.00 net |

Complete Catalogue on Request